

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

## Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

## Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

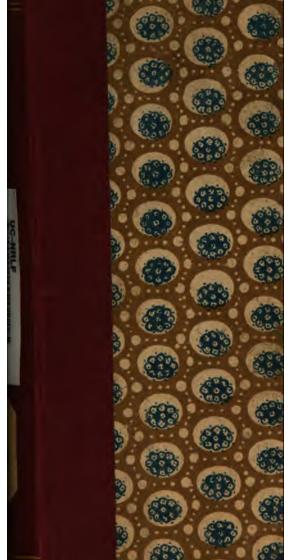



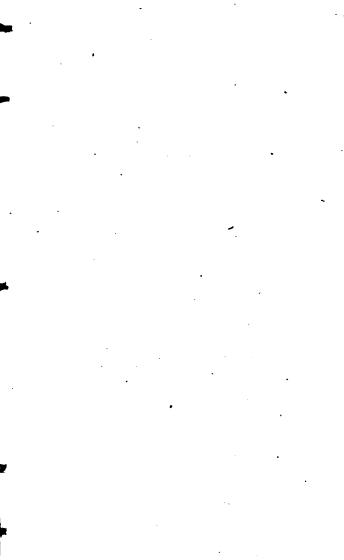



## TEATRO IN VERSI

PIETRO COSS

# I BORGIA

DRAMMA IN VERSI

IN CINQUE ATTI ED UN PROLOGO



## TORINO F. CASANOVA

LIBRAIO DI S. M. IL RE D'ITALIA E DI S. A. R. IL PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO

1881







## TEATRO IN VERSI

D

## PIETRO COSSA

VOL. V.

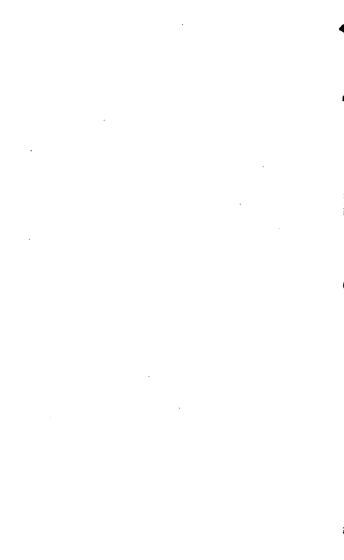

#### TEATRO IN VERSI

DI

PIETROCOSSA

## I BORGIA

DRAMMA IN VERSI

IN CINQUE ATTI ED UN EPILOGO



TORINO
F. CASANOVA, EDITORE

1881

783 C836

L'Autore e l'Editore hanno depositato copia di questo libro alla R. Prefettura di Torino e ottemperato a tutte le altre disposizioni della Legge vigente sulla proprietà artistica e letteraria. Potranno quindi ottenere l'autorizzazione dalle competenti Autorità per rappresentare • I Borgia • quei soli che saranno muniti di regolare permesso dell'Autore.



TORINO — VINCENZO BONA
Tip, di S. M. e de' RR. Principi.

## GENNARO MINERVINI

Roma, 3 aprile 1881.

M119232

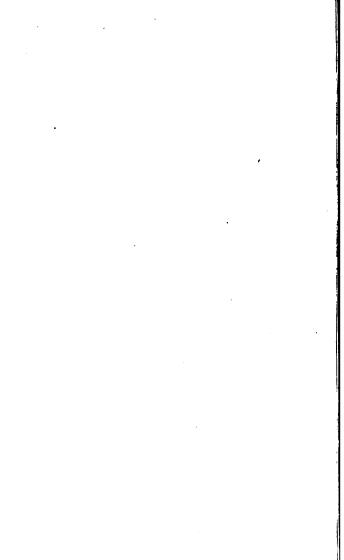

## I BORGIA

DRAMMA IN VERSI IN CINQUE ATTI ED UN EPILOGO

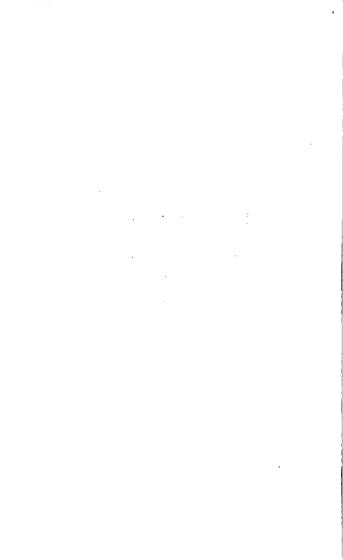



#### PERSONAGGI

ALESSANDRO VI.

VANNOZZA CATTANEI.

CESARE Cardinale Arcivescovo di Valenza.

IL DUCA DI GANDIA.

Lucrezia.

DON GOFFREDO.

Donna Sancia sua moglie.

GIOVANNI SFORZA Duca di Pesaro e marito di Lucrezia.

GIULIA FARNESE.

ALESSANDRO suo fratello.

Adriana Orsini.

Aurelio Brandolini poeta di Corte.

BERNARDINO BETTI (il Pinturicchio).

Burcardo Cerimoniere pontificio.

DON MICHELE Capitano spagnuolo.

Rodrigo Borgia nipote del Papa e Capitano delle Guardie di Palazzo.

loro figli.

Mechet anget of Prion apport

Un Araldo.

1° Cardinale.

2° Cardinale.

Guardie di palazzo — Prelati della Corte, Cardinali, Uomini d'arme.



## ATTO PRIMO

Nel Vaticano. Una sala dell'appartamento Borgia; sulle pareti gli affreschi del Pinturicchio. Porte laterali. Una finestra nel fondo.

#### SCENA I.

Donna Lucrezia, Donna Sancia, Giulia Farnese, Adriana Orsini, Giovanni Sforza, Alessandro Farnese, Don Goffredo, Aurelio Brandolini, il Pinturicchio, il Burcardo.

LUCREZIA (alzandosi e rompendo il suo colloquio con Adriana Orsini)

Al Burcardo il giudizio della nostra Lite.

## ADRIANA (levandosi anch'essa)

Al Burcardo!

BURCARDO (avanzandosi verso le donne)

A me?

DONNA SANCIA (gaiamente)

Si, a voi, sovrano,

Dotto ed inesorabile maestro Di cerimonie.

BURCARDO (sorridendo ed inchinandosi)

S'io valgo...

DONNA SANCIA

Madonna

Adriana pretende che Lucrezia Ed io scandalizzammo tutti i buoni Perchè ieri, che fu giorno di festa, Ci assidemmo in San Pietro negli stalli Riservati ai canonici.

SFORZA (ridendo)

La matta

Controversia!

BURCARDO (imbrogliato, ne trovando che rispondere)

Vi prego a risparmiarmi,

Signore eccellentissime, qualunque Giudizio...

ADRIANA (insistendo)

No! Parlate.

BURCARDO (sempre più impacciato, ed inchinandosi)

Ahimè!

DON GOFFREDO (a Donna Giulia)

Compiango

Quel povero Alsaziano!

LUCREZIA (al Burcardo)

Ebbene?

BURCARDO (schermendosi dalla risposta)

Ebbene...

GIULIA (volgendosi al fratello ed accennando il cerimoniere)

Trarlo potreste d'imbarazzo voi, Alessandro, canonico d'Orvieto.

#### SFORZA

Ecco una bella idea, madonna Giulia!

BURCARDO (prontamente ad Alessandro Farnese)

È giusta, ed io mi prostro innanzi a tale Canonicale autorità.

DONNA SANCIA (al Farnese)

Rubammo

I vostri dritti?

LUCREZIA

Su! Date sentenza, Alessandro Farnese.

ALESSANDRO FARNESE (leggiadramente a Donna Sancia)

A vaga donna
Io cedo il core, la mia vita, i pochi
Averi della mia casa, e tra questi
Anche il mio stallo, insigne per vaghezza
Di mirabili intagli, e vuoto sempre
Là nel duomo Orvietano.

DONNA SANCIA (dando in uno scoppio di risa)

Adulatore

Canonico!

ADRIANA (con dispetto)
E teologo stranissimo!

ALESSANDRO FARNESE

Donna Sancia, nei vostri occhi m'avvezzo A meditare il paradiso.

LUCREZIA

Applaudo

Alla risposta graziosa.

DONNA SANCIA (sempre ridendo)

Aprite

Gli orecchi, Don Goffredo, voi che siete Il mio marito.

ADRIANA (guardando il Burcardo)

Credo che non sia Tale il giudizio del cerimoniere.

SFORZA (ad Adriana e sorridendo)

Nè di qualunque povero marito.

ALESSANDRO FARNESE (allo Sforζa)

Ma è quello del Pontefice.

BURCARDO (fra se)

Mancava

Cosi borgiana nota al mio diario.

GIULIA

E voi restate li silenzioso, Poeta Brandolino?

GOFFREDO

A lui le strofe Non escono volando dal cervello, Ma dal bicchiere.

#### SFORZA

E che spumeggi colmo Dell'ebbriante vino della Spagna!

#### BRANDOLINI

Felice estimo la mia vecchia Musa Se talvolta può ancora, ospite grata, Assidersi a banchetto e ripescare Nel fondo del bicchiere i giovanili Estri e la gaia ebbrezza.

(declamando con enfasi)

E avessi io voce

Per cantar degnamente la gioconda
Età dei Borgia, età che nasce sacra
Alla bellezza e all'arte, or che l'antico
Suolo, quasi per magica possanza,
Dalle viscere sue rimanda al giorno
Le seppellite meraviglie.

#### IL PINTURICCHIO

E vive
Già chi saprà emularle. È giunto in Roma
Un certo Bonarroti fiorentino;
Porta l'ardire dei vent'anni in fronte,
E nella mano stringe lo scarpello
Terribile di Fidia.

LUCREZIA (con premura al Pinturicchio)

Io vo' vederlo Questo giovine artista.

DONNA SANCIA

Io pure.

#### SFORZA (al Pinturicchio)

A voi

La cura di condurlo in Vaticano.

IL PINTURICCHIO (allo Sforza)

Ei verrà lieto a ripararsi all'ombra Del santo mecenate.

GIULIA (al Brandolini)

Ed aspettando
Che il novo Fidia susciti dal marmo
Qualche capolavoro, a discacciare
L'ozio e la noia, sua peggior compagna,
Potreste, almo poeta, prepararci
Qualche favola scenica.

BRANDOLINI (prontamente)

L'Orfeo

D'Angelo Poliziano: una recente E famosa tragedia...

DONNA SANCIA (tagliando l'enfasi del poeta)

Non vogliamo

Tragedie!

#### LUCREZIA

#### No! no!

ALESSANDRO FARNESE (al Brandolini)

In nome de le belle Ti maledico, o tetro evocatore Di paurosi spettri! In mezzo a noi L'amabile follia sparga sorrisi E liete arguzie.

#### DON GOFFREDO

Il Brandolino adunque Ci rappresenti sulla scena il caso Stranissimo di Giulia e d'Adriana Prese dentro la rete dalla gente Di Carlo Ottavo.

#### ADRIANA

Don Goffredo, ancora Tremo per lo spavento.

#### GIULIA

Ed io ricordo Con vanità di donna quell'incontro D'uomini e di cavalli, lampeggianti Tutti d'acciaro, ed orridi a vedersi! Furono ossequïosi al mio cospetto, Quasi timidi paggi, e non apparvi In quel di prigioniera, ma regina, Tanta ne' modi e in ogni lor parola Spirava grazia di cavalleria!

DONNA SANCIA (superbamente)

Io per mio conto odio i Francesi, io figlia Della reale Casa aragonese Di Napoli!

DON GOFFREDO

Nessuno qui parteggia Per la Francia.

TUTTI

Nessuno!

GIULIA (sorridendo)

Ed io neppure.

Lodo la cortesia de' suoi soldati, Per me sol brutti d'una colpa: àn chiesto Tremila scudi per il mio riscatto: Io valeva di più!

## SFORZA (alla Giulia graziosamente)

Ne' galeoni Che ricchi d'oro arrivano dalle Indie Non si trova, madonna, il vostro prezzo.

LUCREZIA (allo Sforza)

O Indie poverette!

#### SFORZA

E ieri il Papa Le concedeva ai re della Castiglia, Purchè dovunque acquisteranno imperio Faccian cristiani i popoli selvaggi.

#### ALESSANDRO FARNESE

Da que' paesi asporteranno l'oro, V'apporteran la fede.

#### BURCARDO

Ed ecco aperta
Un'ampia strada agli europei commerci.

#### BRANDOLINI

Maestro Pinturicchio, dipingete Vergini col sorriso della Giulia, E faremo cristiano ogni selvaggio. PINTURICCHIO (alla Giulia)

Questo già feci.

GIULIA

Voi?

PINTURICCHIO (nell'orecchio di Giulia)

Del radïante

Nimbo vi cinsi il capo; angeli e santi Vi stanno lieti attorno ad adorarvi; E posi ai vostri piedi genuflesso... Indovinate?...

GIULIA (maliziosamente)

Chi?

PINTURICCHIO

Papa Alessandro!

GIULIA (sorridendo con compiacenza)

Quale sciocchezza!

DON RODRIGO (annunziando dalla porta a destra)

Sua Beatitudine!

#### SCENA II.

I precedenti personaggi, il Capitano Don Ro-DRIGO BORGIA, ALESSANDRO VI, il Cardinale Valentino.

ALESSANDRO (vestito alla spagnuola entra a braccio del Valentino. Tutti fanno atto di reverenza — Dopo essersi seduto e dopo aver guardato all'intorno tutti i personaggi)

In mezzo a voi, dolcissima famiglia, Mi sorride la pace. Prendi questa Spada, mio buon Rodrigo; benchè sia In fieri tempi assai più necessaria Del pastorale, qui tra cari volti M'è d'inutile peso.

(Don Rodrigo prende la spada del Pontefice ed esce a destra)

A te, Lucrezia,

E a te, Goffredo, amati miei figliuoli, Un bacio!

(Lucrezia e Goffredo si avvicinano, e il padre li bacia)

Donna Sancia, v'appressate:
In voi quanta soave giovinezza!
(volgendosi al Valentino ed insegnando Sancia)
Cardinal Valentino, non ti pare
Una grazia discesa dall'Olimpo
Dei pagani?

(a Sancia)

Mi duole che per poco Toglier vi debbo all'amorose cure Del fervido marito...

DONNA SANCIA

Che mai dite...?

ALESSANDRO (cercando fra i personaggi) È qui il Burcardo?

BURCARDO (inginocchiandosi)

Santità.

Io sono ai vostri piedi,

### ALESSANDRO (al Burcardo che s'alza ad un cenno del Papa)

Disponete pur le vostre
Cose per la partenza; nel viaggio
Compagno avrete Don Goffredo. Andrete
A Milano: colà v'aspetta tale
Ch'è il più pezzente degl'imperatori,
Che stringe leghe e non arriva mai
A tempo con gli eserciti, e potrebbe
Ciò non pertanto porre un'altra volta
Sossopra questa Italia, ancor dolente
Per la ignominia delle brutte piaghe
Che le aperse il signore della Francia,
Cavalcandola, facile giumenta,
Con gli sproni di legno.

(pausa)

Il nostro furbo

Massimiliano vuole sul suo capo La corona di ferro, e se ci tiene Tanto, glie la porrem sul capo. A voi, Burcardo, il peso della cerimonia, E a voi, Goffredo, quello d'una nostra Apostolica lettera.

(volgendosi al Pinturicchio)

Contento

Sono di voi, maestro Pinturicchio.

Egregia è l'arte vostra, ed ammirate Saranno dai venturi queste sale Che abitarono i Borgia.

(pausa)

Aspre parole
Usar debbo per voi, Giovanni Sforza:
Prescelto all'onoranza invidiata
D'esser nostro parente, il benefizio
Sommo obliaste, e in voi trovan consigli
E aiuto gl'implacabili avversari
Del nostro nome.

SFORZA (con violenza)

E chi, chi può accusarmi?

IL VALENTINO (freddamente)

SFORZA

Per la donna mia, che t'è sorella, Giuro che saprò sperdere l'abbietta Calunnia!

IL VALENTINO (con disdegno)

I giuramenti della tua Razza conosce il mondo. SFORZA (volendo avventarsi sul Valentino)

Cardinale!

LUCREZIA (rattenendo il marito)

Ahimè!

IL VALENTINO (allo Sforza)

Ed ardisci?

ALESSANDRO (alzandosi impetuoso)

Chi leva minacce Alessandro? A noi

Alla presenza d'Alessandro? A noi Il provvedere.

(lunga pausa)

Poveretta Giulia! Ultima tu ricevi il mio saluto; Ma che vuoi?

(sommessamente)

Le pareti vaticane
Ànno gli orecchi, e l'amor nostro corre
Favola della gente. Dar potessi
Licenza agl'importuni ambasciatori,
E sopra tutti a quelli veneziani!
Son certo che il ritratto tuo più vero
Si trova in qualche lettera mandata
Alla loro repubblica! — Eppur sono

I Veneziani una gagliarda gente, Eroi tra i flosci popoli d'Italia, E doneremo al Doge Barbarigo La rosa d'oro.

(sorridendo)

Ahi! ciò non ti compensa Delle mordaci lettere...

GIULIA

M'è gloria
Pur la rampogna, se per voi l'ottengo!
La vostra luce illumina la terra,
Ed un guardo benefico volgete
Anche sull'obliato mio fratello:
Egli, gramo canonico, v'è servo
Fedele, e i Cardinali della Rovere
E Ascanio Sforza son vostri nemici...

ALESSANDRO (chiamando ad alta voce)

Alessandro Farnese!

ALESSANDRO FARNESE (inginocchiandosi innanzi al Pontefice)

Io la mia fronte Piego ed ascolto.

### ALESSANDRO

Alzatevi, v'annuncio Buona novella: a noi piace crearvi Cardinale dal titolo di santo Eustachio.

## ALESSANDRO FARNESE

Un tanto onore...

ALESSANDRO (battendogli sulla spalla, e sorridendo alla Giulia)

È onor dovuto

Soltanto al vostro merito. — Poeta Brandolino, che mai state aspettando Con gli occhi intenti e con la bocca aperta?

#### BRANDOLINI

Che vostra Santità doni udienza Alla mia musa.

### ALESSANDRO

Ciarla troppo, e troppo Spesso; la udremo un'altra volta.

IL VALENTINO (volgendosi verso la porta a destra)

Quale

Tumulto!

# SCENA III.

I precedenti personaggi, poi Don Rodrigo Borgia, e il Duca di Gandia.

RODRIGO (correndo verso il Pontefice)

Uomini d'arme, traselati E a briglia sciolta, arrivano alle porte Del palazzo, e tra lor vidi...

ALESSANDRO (interrogando ansiosamente)

Chi? Parla!

DON RODRIGO

Il vostro eccellentissimo figliolo Duca di Gandia.

### ALESSANDRO

Corri, Don Rodrigo,

E fa ch'io sappia...

DON RODRIGO (volgendosi a destra)

Ecco, egli stesso.

IL DUCA DI GANDIA
(gittandosi fra le braccia del Pontefice)

Padre!

Padre mio!

ALESSANDRO

Sei ferito?

DONNA SANCIA (accorrendo con grande angoscia)

Ahimė! ferito!

IL DUCA DI GANDIA (togliendosi l'elmo e sorridendo a Donna Sancia)

La lama d'un marrano mi strisciava Lievemente la guancia.

IL VALENTINO

Scalfittura

Da nulla, Donna Sancia!

### IL DUCA DI GANDIA

Ma fu rotta

La milizia papale.

ALESSANDRO

E il capitano

Guido da Montefeltro?

IL DUCA DI GANDIA

Prigioniero.

ALESSANDRO

Ed il nostro legato, il cardinale Lunati?

IL DUCA DI GANDIA

Morto omai dalla paura, O quasi.

ALESSANDRO (erompendo con impeto di grand'ira)

La scomunica maggiore
Sovra tutti gli Orsini e i lor parenti
E partigiani!

GIULIA (interrogando spaventata)

Anche su me?

#### ALESSANDRO

Su tutti!

BRANDOLINI (nell'orecchio della Farnese)

Calmatevi: soltanto sopra vostro Marito.

IL VALENTINO (al Pontefice)

La scomunica! A che giova Quando son fiacche l'armi?

IL DUCA DI GANDIA (al Valentino)

A niuno è dato

Lottar contro fortuna.

(siede)

Sulla riva

Del lago di Bracciano ardua nereggia La rocca degli Orsini: atto alle lunghe Difese è il loco, e dopo fieri assalti Ci parve saggia cosa abbandonare Quell'inutile assedio. Ma i nemici, Preso vieppiù coraggio, ci sfidarono Nell'aperta campagna, tormentando Col tedio di continue scaramucce La nostra retroguardia. Un di credemmo Di averli tratti alla finale strage In un agguato accanto a Soriano, Quando a loro soccorso, e a noi terrore, Nova banda d'armati ci fu sopra Impetuosamente. La guidava Vitellozzo Vitelli.

IL VALENTINO (pronunziando il nome e meditandovi su)

Vitellozzo

Vitelli!

IL DUCA DI GANDIA

Era già l'alba, e a tergo e ai lati
Ci stringono i nemici: per gran tempo,
Ora assaliti ed ora assalitori,
I nostri fanno memorande prove,
Ma li schiaccia sul vespro la potenza
Del numero, e vedemmo lo spavento
Levarsi in mezzo al campo e dar l'infame
Consiglio della fuga. A poco, a poco
L'ordine delle schiere si scompiglia...
Gittano l'armi e gridano fuggendo,
E nascosti da nugoli di polve
I sentieri fur pieni d'affannosi
Galoppi e di feroci inseguimenti.
Ed io pur sarei morto, o nelle mani

Caduto del Vitelli, se l'amica Notte non mi salvava.

ALESSANDRO (agitato)

Ed ora? Il caso
Maledetto disperde i miei più lieti
Proponimenti, e i Vitelliani insieme
Agli Orsini, correndo forsennati
Dietro l'audacia della lor vittoria,
Potrebbero nell'ombra e all'improvviso
Invader la città! Duca di Gandia,
Gonfaloniere della santa Chiesa,
Alle mura provvedi, e sia munito
Il castello Sant'Angelo. Potessi
Trovarmi in questa notte sulle roccie
D'Orvieto inespugnabili!

IL VALENTINO (sorridendo al Pontefice)

Non basta

La scomunica più?

IL DUCA DI GANDIA

Che dici?

# IL VALENTINO

(tirando a se il Pontefice e il Duca di Gandia)

Stolti1

(sommessamente)

Il vostro grido sia di pace, e in queste Sale accogliete i capi dei ribelli.

IL DUCA DI GANDIA

E poi?

ALESSANDRO

E poi?

IL VALENTINO

S'uccidono.

IL DUCA DI GANDIA

E la fede

Promessa dal Pontefice?

IL VALENTINO (a poco a poco crescendo nell'impeto)

Chi deve

Attenere la fede a' suoi nemici? Anime fuori della grazia eterna Abbiano corpi fuori d'ogni legge! Quando fui dato ostaggio al Re francese, L'ò ingannato, e mi lodo. Ed or più tristi Corrono i tempi; agl'inimici esterni Aggiungi que' di dentro.

(al Pontefice)

Stai securo

Qui nel tuo Vaticano, in mezzo a' tuoi Dolci parenti? Bada! Quell'iroso Giuliano, cardinale di San Pietro In Vincoli, e funesto aiutatore Dell'impresa di Carlo, non ottenga Di trascinarti innanzi ad un Concilio, Papa accusato e, ciò ch'è peggio, inerme!

ALESSANDRO (preso da grande spavento)

Il Signore m'aiuti!

(chiamando verso la porta a destra)

Don Rodrigo,

A me presto le guardie del palazzo! Disarmate lo Sforza!

DON RODRIGO

Tradimento!

Gu ardie, accorrete!

#### VOCI INTERNE

## Tradimento!

(Tumulto. Entrano le guardie e si gittano sullo Sforza)

SFORZA (al Pontefice)

Io solo

Son qui tradito.

LUCREZIA (abbracciando il marito)

Sposo mio!

IL DUCA DI GANDIA (solennemente al Pontefice)

Mi rendo

Per lui mallevadore.

LUCREZIA

Egli è innocente!

ALESSANDRO (alla figlia)

Ciò vedremo.

(poscia accennando lo Sforza a Don Rodrigo)

La tua per la sua vita! Non esca dal palazzo; tu, Lucrezia, Se l'ami tanto, a lui sii pur compagna; Vasta e ricca prigione è il Vaticano.

### LUCREZIA

Me misera! me misera! (rompendo in pianti)

ALESSANDRO (volgendosi agli altri personaggi)

Comiato

S'abbia ciascuno; restino il Valenza Ed il Burcardo; e noi tutti raccolga Sotto il suo patrocinio la divina E gloriosa nostra Donna.

# SCENA IV.

ALESSANDRO, il VALENTINO, il BURCARDO

ALESSANDRO (gittandosi sulla sua sedia)

E questo

Avviene nel palazzo!

(al Burcardo)

Quai novelle

Dalla città?

BURCARDO

Pomponio Leto è morto.

ALESSANDRO

Amò gli studi e l'arte, io lo conobbi!

Cerimoniere, fate che la nostra Anticamera onori i funerali Dell'uomo illustre.

### BURCARDO

Santità, mi è legge

Il vostro desiderio.

(Un paggio della Corte entra dalla destra e s'inginocchia avanti il Pontefice presentando una lettera)

ALESSANDRO (al Burcardo)

Ed ora aprite

Quella lettera.

BURCARDO (dopo aver letto la lettera)

Scrive il Cardinale Legato da Firenze.

ALESSANDRO

E che mi scrive?

BURCARDO

Accusa di fanatiche bestemmie Frate Savonarola.

# ALESSANDRO (con impazienza)

Accusa vecchia!

Riponetela là fra quelle carte...
Un bel matto! Dai pergami s'affanna
A dir ch'io sono l'anticristo. Frate
Iracondo e noioso! Invan per lui
Il gentile pittore fiesolano
Popolava d'angeliche figure
Il suo convento: sulla rugginosa
Monastica natura nulla valse
Tanto sorriso d'arte, e questa Italia,
Lieta per le sue donne ed i suoi fiori,
Tramutare vorrebbe in una macra
Tebaide.

(al Burcardo con forza)

N'abbia avviso il Superiore Di San Marco: quel frate taccia!

### IL VALENTINO

I vivi

Parlano.

ALESSANDRO (al Valentino)

E noi sapremo all'ostinato Bruciare anche la lingua.

(lunga pausa)

### BURCARDO

Ed or ch'io possa Deporre ai santi piedi una preghiera.

ALESSANDRO

Vostra?

BURCARDO

D'un grande astronomo.

ALESSANDRO

Il suo nome?

BURCARDO

Copernico.

ALESSANDRO

Che vuole?

BURCARDO

È giunto appena

Dalla Germania, e per mia bocca implora

Una cattedra libera.

ALESSANDRO

Ch'ei l'abbia.

### BURCARDO

Ahi! l'austero censore del palazzo Apostolico giura ch'egli insegna Una scienza eretica.

ALESSANDRO (ridendo)

Sugli astri?

### BURCARDO

Si, contro i libri santi pone immoto Nel firmamento il sole, e al sole intorno Fa rotear la terra.

### ALESSANDRO

Insegni pure,
Insegni il vostro astronomo tedesco
Ciò che più gli talenta intorno al sole,
E gli mandi d'attorno ossequïosa,
Cortigiana bellissima, la terra,
Purchè n'abbia l'imperio anch'io.

### BURCARDO

Consenta

Vostra Beatitudine ch'io faccia Noti questi voleri.

# ALESSANDRO

Ed apprestate

Ogni cosa al viaggio di Milano Pensando che v'affido un de' miei figli E che scelsi la vostra esperienza A freno della matta giovinezza.

Andate. - Iddio v'assista!

(Il Burcardo s'inginocchia, bacia il piede del Pontefice, ed esce a destra)

# SCENA V.

# ALESSANDRO, il VALENTINO

# IL VALENTINO

(dopo aver seguito con lo sguardo il Burcardo)

Non mi piace

Quel tuo cerimoniere.

## ALESSANDRO

Ahimè! tu scopri In ogni uomo un nemico.

### IL VALENTINO

È il solo mezzo

Per non temerne alcuno.

#### ALESSANDRO

Tenebroso Cervello! Eppure dianzi à dato un lampo Di genio.

(dopo una pausa, e con compiacenza)

Se qui stessero seduti

Vitellozzo Vitelli e il vecchio Orsini,

E intorno a lor minori altri baroni! Tu leggeresti i patti della tregua, E invece ad un mio cenno...

IL VALENTINO (freddamente)

Oggi è un'idea;

Racconteranno il fatto.

#### ALESSANDRO.

Che pretendi, Arcivescovo? A te spettano gli alti Splendori e le onoranze della Chiesa, Ed al Duca di Gandia i fortunati Inganni ed i perigli della guerra.

VALENTINO (guardando con dispetto il Pontefice ed uscendo per la destra)

Sei papa, non profeta!

# SCENA VI.

#### ALESSANDRO

Non profeta! E che vale il profeta senza l'armi? O more lapidato, o sulla croce.

(una pausa)

Come l'aria è pesante ed affannosa!

(va verso la finestra)

Ecco il sole rosseggia all'occidente Immenso occhio di fuoco che si chiude Anche una volta sopra il nostro giorno. Ora triste!

(nel volgersi vede una donna entrata per l'uscio a sinistra, tutta avvolta fino al capo da un drappo nero)

# SCENA VII.

# ALESSANDRO, VANNOZZA

### ALESSANDRO

# Chi è là?

(la donna s'è inginocchiata in mezzo alla stanza)

Non è per certo Illusione? Che fai tu? Chi sei? E com'entravi? Guardie! Con la mano M'accenni di tacere, e la tua fronte Pieghi ravvolta in panno funerale...

# (andandole incontro)

Parla dunque! che vuoi? Nelle tue vene S'agita il sangue, o sei larva fuggita Dal sepolcro, ed impetri ch'io ti sciolga Dal tuo peccato?

# VANNOZZA (alzandosi)

Il mio peccato è troppo Grande: potrà Dio forse perdonarlo, Non tu!

ALESSANDRO (arretrandosi spaventato)

Qual voce!

VANNOZZA (scoprendosi)

Guardami.

ALESSANDRO

Vannozza!

Sei tu?

VANNOZZA

Mi riconosci?

ALESSANDRO

Eppure quanto

Mutata!

VANNOZZA

Assai meno di te!

### ALESSANDRO

Che intendi.

Vannozza?

#### VANNOZZA

Di': rammenti una romita Casetta del Trastevere? Fanciulla Io v'abitava, ed erano mia cura I fiori, la mia madre, e la mia chiesa, Quando tu m'apparivi, o tentatore, Bello come Lucifero, più tristo Di lui. Che non oprò la tua potenza Satanica? La donna un'altra volta Fu stretta nelle spire dell'antico Serpente; in ogni tua parola stava La promessa d'un mondo, in ogni bacio Una dolcezza nova, e inebbriata, Affascinata, estatica, t'amai, E t'ò abbracciato madre de' tuoi figli! Ma un giorno il tentatore della donna Rinnovò la sua pugna contro Dio, E Dio fu vinto! Nel maggior suo tempio Fu visto il memorabile trionfo. E fra solenni cantici di gloria E nuvole d'incensi passeggiasti Sui capi umani, ed il tuo sguardo, intorno Superbamente lampeggiando, parve

Far vendetta degli angeli ribelli E fulminati. In mezzo de la folla Anch'io, prostrata, in te fissava gli occhi: Alzavi lentamente la tua mano Benedicendo, e sulle curve fronti Gli archi misteriosi grandeggiavano! Splendevi agli occhi miei trasfigurato:

(con impeto di passione)

Eri demonio, Dio? Ciò che importava A chi t'amava tanto? L'universo Cristiano t'adorava, ed eri mio!

(dopo una pausa)

Ahi! dall'altezza tua vertiginosa
Tutto obliasti: nella tua memoria
Non visse un'ora di si lungo amore,
E mi negasti da quel di le porte
Del Vaticano.

## ALESSANDRO

Il santo ministerio
Santi doveri m'imponeva, eppure
Non t'ò obliata mai. Benchè lontana
Dagli occhi, t'ebbi sempre in core, e volli
Prodigar la ricchezza alla tua nova
Famiglia.

(pausa)

Che fa, dimmi, tuo marito? A lui darai lietissima novella: Ò pensato crearlo capitano Della Torre di Nona.

### VANNOZZA

Ahi! come ridi D'ogni tortura mia. Cloaca è fatto Il Vaticano che pretendi santo, Nido di cortigiane.

### ALESSANDRO

Tu ripeti Le menzogne del volgo.

VANNOZZA

E la tua bella

Giulia Farnese?

### ALESSANDRO

Più non proferire Quel nome, sciagurata!

### VANNOZZA

Ecco, ti sdegni

Alfine, amante generoso! Il tempo Segnò delle sue rughe la tua faccia, Ma il foco della prima giovinezza Scalda il tuo core. Ciò conobbe al certo La tua Giulia Farnese...

### ALESSANDRO

E non vorrai

Tacere ?

VANNOZZA (risoluta)
Fammi uccidere.

### ALESSANDRO

Ch'è questo

Tuo vaneggiare?

### VANNOZZA

Moglie d'un Orsini,
. Licta de' suoi vent'anni, innamorarsi
Di te! No! S'è venduta; io mi gittai
· Naufraga in un oceano di luce:
Ella abbietta, io sublime!

# ALESSANDRO

Gelosia

Inopportuna ahime! ti brucia il sangue...

(con dolcezza)

M'odi, Vannozza: devi ne' tuoi figli Soltanto compiacerti, e quale madre Può andar de' figli suoi tanto superba? E t'è dato a tua voglia averli al seno E consolarti delle lor carezze.

(dopo una pausa)

Son certo omai che qui la mia fortuna T'à guidata per mano, e più non cerco Per quale via nascosta a me giungevi. Ami, dimmi, i tuoi figli?

VANNOZZA (con grande espressione)

Se li ämo!

#### ALESSANDRO

Meco dunque t'adopra alla grandezza Della Lucrezia nostra.

### VANNOZZA

Di Lucrezia!

Sposa al signor di Pesaro da un anno, Più grande ambizione aver può in core?

### ALESSANDRO .

Ambizïone grande in altra donna È poca in una Borgia.

### VANNOZZA

Che pretendi?

# ALESSANDRO

Cacciate fur dal regno le reliquie Ultime dell'esercito di Carlo; Oggi la stella degli Sforza cade E sorge quella degli Aragonesi Di Napoli.

VANNOZZA

E tu vuoi?

### ALESSANDRO

Sciogliere queste Nozze che più non giovano.

### VANNOZZA

Riamata,

Ama la giovinetta.

ALESSANDRO

Amar più deve

Lo splendor di sua gente.

VANNOZZA

E quale causa

Addur potrai?

ALESSANDRO

Nessuna. La conosce

Il Pontefice, e basta.

VANNOZZA

E se la figlia, Forte dell'amor suo, del coniugale Suo dritto, osa resistere?

ALESSANDRO

Vannozza

Le insegni la virtù dell'obbedire. Proverò che lo Sforza m'è nemico, Ed aiuta gli Orsini ed i Vitelli.

# VANNOZZA (sdegnosamente)

E me donna, me madre, chiami a parte Di tanta infamia? O figlia mia! dischiude A pena il core ai dolci entusïasmi Della vita, e tu già le impregni attorno L'aria del tuo veleno, e inaridisci Sotto i suoi piedi i fiori, e rendi vecchia Di colpe la sua stessa giovinezza! Purchè serva alle tue mire di regno, L'anima sua giocattolo divenne Fra le tue mani, e se la strappi adesso Ad un marito che da te fu scelto Per darla pegno d'alleanza a un altro, Ne farai poi novo baratto quando Gli eventi novi tel consiglieranno, E docile la brami, empia, bugiarda, Ahi! non amante e non amata mai, Gastigo e prezzo della tua potenza! No! tu non m'avrai complice; s'inchini A' tuoi fulmini il mondo, o sommo prete, Io, resa invitta dal materno amore, Ti disfido!

# ALESSANDRO

E che puoi? Pazza! Un mio cenno E tu sei polve.

### VANNOZZA

Dàllo dunque il tuo Cenno: ti sfido! ah! tu mi credi inerme.

### ALESSANDRO

È questa una minaccia?

# VANNOZZA

Più fedeli Assai delle tue guardie mercenarie Avrò d'intorno i figli.

### ALESSANDRO

I figli! i figli! Quale trama! Lucrezia, tu, lo Sforza, Voi mi tradite tutti!

### VANNOZZA

### ALESSANDRO

A tanto giungi?

Vannozza!

VANNOZZA

Ah! tremi adesso?

ALESSANDRO

Esci!

VANNOZZA

Tu tremi?

# SCENA VIII.

Don Rodrigo, poi Giulia Farnese

ALESSANDRO (a Don Rodrigo)

Che vuoi?

## RODRIGO

L'eccellentissima signora Giulia Farnese.

VANNOZZA (a Don Rodrigo)

Chiamala pur Giulia Orsini; esulterà di tanto onore Anche l'eccellentissimo marito.

ALESSANDRO (α Vannoζζα)
Per la croce di Dio, non aspettare

Che lo sdegno mi rubi l'intelletto! Nascondi il volto, ed esci.

VANNOZZA (ad Alessandro)

Apertamente

Levar vo' la mia fronte a te dinanzi Ed alla druda tua.

ALESSANDRO

Rodrigo, traggi A forza questa donna.

VANNOZZA (a Don Rodrigo alteramente)

La crudeltà di lui m'à fatta santa:

Osi toccarmi?

M'apri la strada, io son madre dei Borgia!

(va verso la porta a destra e s'incontra con Giulia Farnese)

E tu non aver tema, entra. Sei bella,

O quanto bella e nobil cortigiana!

Ai piedi del Pontefice va, gitta

La tua beltà; non t'odio io, ti disprezzo!

(La Farnese coprendosi il volto colle mani entra vacillando e cade svenuta. Vannozza esce)

FINE DEL PRIMO ATTO



# ATTO SECONDO

Una stanza in casa di Vannozza presso San Pietro in Vincoli. Da una finestra si scorge l'atrio della casa. A destra un uscio segreto. Porta nel fondo.

# SCENA I.

Lucrezia siede leggendo presso la madre; a poco a poco i suoi occhi si sviano dalla lettura, ed il libro le cade di mano.

VANNOZZA (a Lucrezia)

Non leggi più?

#### LUCREZIA

Non posso. Ahimè! quel libro Mi colma d'amarezza.

(abbandonandosi fra le braccia della madre)

O madre mia,

Madre mia, quanto soffro!

VANNOZZA (accarezzando la figlia)

Ancor perduto

Forse tutto non è. Chi spinge gli occhi Nell'avvenire? Un'alleanza nova Tra principi, un tumulto, una battaglia, Una pace implorata dagli Orsini, Sperdere ponno in Alessandro il sogno Delle nozze che abborri.

#### LUCREZIA

E speri dunque, Tu speri, madre mia?

## VANNOZZA

Spero.

(con grande tenerezza)

Sull'alba

L'amor tuo mi condusse alla Madonna

Del Popolo: le vie silenziose
Regnava la penombra, ed era triste
L'anima mia. Dinanzi a quell'altare,
Che adornarono i Borgia de' lor doni,
Feci lunga preghiera per i Borgia
E per me: quando mi levai, splendeva
Il sole, ed una luce irradiava
L'allegrezza degli angeli dipinta
Attorno alla Madonna, e la speranza
Che m'esultava in core.

(dopo una pausa)

Quanta pace

Sotto la vôlta di quel tempio! E quanta
N'avrò maggiore sotto quella pietra
Ch'anno toccato i miei ginocchi! — O figlia!
Ò peccato! ò peccato, ed affannosa
L'erta salgo degli anni. Sono stanca.
Eco di colpe viene da la valle
Ed è lontano, assai lontano Iddio!
Non maledirmi quando sarò morta!

### LUCREZIA

Madre mia, che mai pensi? Ahi! tu m'insegni A piangere. Ricordi quando lieta Pendeva dal tuo collo, insazïata Baciandoti? Rideva sempre, e parmi Ancora un sogno. Gli anni dell'infanzia Passarono, e tu, madre, più non fosti L'educatrice mia. Strano mistero Mi ravvolse la vita, e cose strane Udii narrare, e vidi a me d'intorno Strani parenti. La tranquilla casa Materna si mutò nel rumoroso Splendore del palazzo, ad un mio cenno Si piegavano i servi, ed il capriccio Correva innanzi ai passi miei spargendo Fiori e carezze, ed io rideva sempre! Fammi piangere, o madre! Non peccasti: Ài d'intorno l'aureola d'una santa! Fammi piangere, o madre: a te vicina Io divento migliore!

## VANNOZZA

Ami lo Sforza

Veracemente?

# LUCREZIA

Quando con solenne Magnificenza venni data sposa Al signore di Pesaro, di lui Udito non aveva giammai novella, Ed io lo vidi per la prima volta Leggiadramente cavalcare in mezzo A nobil compagnia sotto i veroni Del Vaticano. L'aria risuonava D'inni al nome dei Borgia ed alla mia Bellezza, ed io sorrisi al cavaliero Che mi mandò un saluto. Chiedi, o madre, Se l'amo? Allora forse non l'amai, Ma l'amo adesso, e il mio pensiero vola Ai giorni che mi parvero felici, A que' giorni di Pesaro, si pieni Di memorie di pace e di dolcezza! E potessi lontana dalle nebbie Fastidiose dell'orgoglio umano Vivere un'ora sola di que' giorni Di pace e di dolcezza!

VANNOZZA (baciando la figlia)

Abbi costanza,

Povera figlia, e vinceremo.

LUCREZIA

Ahi! Come?

VANNOZZA

A sciogliere le nozze è necessario...

LUCREZIA (ansiosamente)

Che mai?

VANNOZZA

L'assenso tuo, forse una tua Brutta menzogna.

LUCREZIA

Una menzogna!

VANNOZZA

Bada!

Il tuo labbro sia muto: obbedir devi A Dio, non al Pontefice.

LUCREZIA

Rimane

Altro mezzo ai nemici dello Sforza.

VANNOZZA

Altro?

LUCREZIA (singhiozzando)

Lo uccideranno!

# VANNOZZA

No! A quest'ora

Lo Sforza è salvo.

# LUCREZIA .

Madre, dici il vero?

Non ingannarmi! Salvo!

VANNOZZA (conducendo la figlia verso la finestra)

Vieni, e tendi

Gli orecchi... Odi rumore?

LUCREZIA

Si, lontano

Calpestio di cavalli...

VANNOZZA

Più s'avanza

Per l'erma strada...

LUCREZIA

Come violento

Batte il mio cuore! Madre! Madre!

## VANNOZZA

Aspetta!

Ecco, risuona l'atrio de' lor passi... Cadi in ginocchio, ed alza inni al Signore... Lo Sforza è qui...

(poi, correndo verso la porta)

Su! presto, entrate.

# SCENA II.

I precedenti personaggi, GIOVANNI SFORZA e il DUCA DI GANDIA.

SFORZA (precipitandosi fra le braccia della moglie)

Mia

Lucrezia!

LUCREZIA

Sei tu? Libero ti stringo Fra le mie braccia?

SFORZA

Debbo la salvezza Al generoso tuo fratello.

## IL DUCA DI GANDIA

'Nulla

Egli mi deve, io molto a lui: compiuta Ò un'opra giusta. A gloria della Chiesa E de' Borgia mi piace la battaglia, Ma sotto il sole, e spezzerei la spada Se dovessi snudarla in mezzo all'ombre Come un pugnale.

VANNOZZA (con grande anima)

Io bacio de' miei figli Il mio diletto! Ciò non ti contristi, Lucrezia; à le tiranne preferenze Anche il cor della madre; egli nasceva Primo, ed a lui mi lega una più vecchia Corrispondenza di materno amore.

(al Duca di Gandia)

Santamente attenevi la promessa, E tu sii benedetto!

(poi volgendosi allo Sforza)

Ed or che resta?

Quale pensiero è il vostro? Ahimè! comincia Novo periglio per noi tutti.

SFORZA

Colga

Me solo l'infortunio. Sul mio petto Ò inteso palpitare questa donna Che anelan di rapirmi e che amo tanto, Ed il morir più non m'annoia.

VANNOZZA (allo Sforza)

E papa

Alessandro?

SFORZA

Fui tratto a lui dinanzi, E rise nel vedermi.

VANNOZZA (fra sê)

Ahimè! Sogghigna Sempre il demonio.

# **SFORZA**

Ad ogni mia querela Variava i commenti sulle cose Italiane, e quando mi vantai Fedele ai patti della lega, disse Che assolvermi volea benignamente Fin dalla intenzione della colpa; Ch'egli era astretto a impormi un sacrificio Per salvare domini non già suoi
Ma della madre Chiesa, e ch'io potea
Tornarmene contento del ducato,
Purchè apponessi il nome a quello scritto
Ch'egli mi presentava. Rifiutai
Sdegnosamente, e lacerai sul volto
Dell'irrisore quello scritto infame;
Ed or sarei nel fondo del castello,
Un ignobile corpo, se la tua
Bontà non m'era aiuto.

(abbraccia il Duca di Gandia)

Indole è questa
Dell'uom brutale: coi potenti abbietto,
Villano contro i deboli. Ben altre
Ebbi accoglienze e perfide promesse
Quando lo Sforza duca di Milano
Teneva in pugno l'avvenir d'Italia!
Eppur m'odi, Lucrezia: esser non voglio
Impedimento al tuo salire. Intorno
Al capo tuo la luce de' trionfi,
Su me lo scherno che amareggia il vinto;
Dimmi una tua parola, ed ogni nodo
È spezzato fra noi.

LUCREZIA

Madre, lo ascolti?

Egli vuole spregiarmi!

(correndo ad abbracciare lo Sforza)

Io non ti lascio,

No! Tua per sempre!

VANNOZZA (imponendo le sue mani su Lucrezia e lo Sforza)

Non sèpari l'uomo

Quelli che Dio congiunse!

SFORZA

O mia seconda

Madre!

IL DUCA DI GANDIA (allo Sforza)

Evitar conviene il primo sdegno Del Pontefice. L'ora urge: vedesti, Come bramavi, la tua sposa, or devi Abbandonare la città.

LUCREZIA (allo Sforza)

Pur io

Debbo seguirti.

VANNOZZA (a Lucrezia)

Doloroso impaccio

Daresti alla sua fuga.

## LUCREZIA

Ah! no...

SFORZA (a Lucrezia)

Rimani.

Io te ne prego, e placa, se t'è dato, I miei nemici.

# IL DUCA DI GANDIA

Il tempo muta eventi
Ed umani consigli. Già gli Orsini
Colpiti d'anatema ànno gittato
A' piedi dell'altare la vittoria,
Supplicando il perdono, e ciò che ieri
Al Pontefice parve una suprema
Necessità di Stato, parra stolto
Proponimento quando la paura
Non sarà più maestra.

SFORZA

Amico mio!

Fratello!

IL DUCA DI GANDIA
L'armatura ti nasconde,

Ed uno sembrerai de' miei soldati
Fra la gente che accorre alla solenne
Festa in San Pietro in Vincoli. Secura
Guida t'attende già presso la porta
Lateranense: ài buon cavallo, buona
Spada, miglior coraggio, e sia Marino,
Castello dei Colonna, la tua meta;
Di casa Orsini son certi nemici,
Incerti amici ai Borgia, e ti daranno
Temuto asilo.

SFORZA (dolorosamente)

E a ciò viene costretto Il signore di Pesaro? Lucrezia?

LUCREZIA (soffocata dal pianto)

Comprendo il tuo dolore; tu comprendi

VANNOZZA

Il mio!

Cresce il periglio ad ogni indugio...

LUCREZIA (allo Sforza)

Questa piccola croce, mio ricordo D'infanzia, abbi diletta, e ti rinnovi Il primo giuramento: tua per sempre! SFORZA (baciando la croce datagli da Lucrezia)

Il solo tuo spergiuro avrà possanza Di strapparla al mio petto.

(inginocchiandosi innanzi a Vannozza)

E tu, che fosti

Nella mia notte un angelo di luce, Mi benedici in questa ora d'angoscia!

VANNOZZA

Ti benedica Iddio! Va.

IL DUCA DI GANDIA (osservando dalla porta)

Più non siamo

In tempo.

LUCREZIA

Ahimè!

VANNOZZA

Che avvenne?

IL DUCA DI GANDIA

Il Cardinale

Cesare!

LUCREZIA (disperatamente allo Sforza)
Sei perduto!

VANNOZZA (conducendo lo Sforza verso l'uscio segreto che apre)

No! Quest'uscio

Ti salva.

IL DUCA DI GANDIA E la mia spada.

VANNOZZA (al Duca di Gandia)

Sconsigliato

Che tenti?

(poi allo Sforza)

E tu non ascoltarlo: fuggi! (lo Sforza esce. Vannozza chiude l'uscio)

LUCREZIA

M'uccide lo spavento!

# SCENA III.

I BORGIA

Vannozza, Lucrezia, il Duca di Gandia, il Valentino.

VANNOZZA (and and o ad incontrare il Cardinale che si ferma sospettoso)

A quale grazia Io debbo, cardinale, la presenza Vostra nella mia casa?

IL VALENTINO (inoltrandosi)

Ambasciatore
M'annuncio del Pontefice: compiuta
La cerimonia nel vicino tempio,
Vuole egli stesso tributare omaggio
A voi, nostra onoranda e cara madre.

#### VANNOZZA

Egli stesso!

LUCREZIA (guardando dalla finestra e dando un grido)

Mio Dio! Quale vigliacco

Tradimento!

VANNOZZA

Che dici?

LUCREZIA

Assassinato!

IL DUCA DI GANDIA (accorrendo alla finestra)

Assassinato!

IL VALENTINO

Chi?

LUCREZIA

Lo Sforza!

II. VALENTINO

Egli era

Qui dunque? Qui, Duca di Gandia?

IL DUCA DI GANDIA (occupando la porta)

Ebbene.

Cardinale?

VANNOZZA (osservando sempre dalla finestra)

Ei combatte strenuamente Contro gli assalitori... Ecco, vacilla Uno di loro, e cade... Non vedete? Il vincitore balza sulla groppa Del cavallo e sparisce.

# LUCREZIA

Ali del vento,

Portatelo!

## IL VALENTINO

Sono io fra i Borgia, o in mezzo Ai lor nemici? Io stesso andro...

IL DUCA DI GANDIA (contrastandogli il passo)

Tu! dove?

# IL VALENTINO

Lo Sforza m'appartiene, e la mia voce Animerà la folla ad inseguirlo. IL DUCA DI GANDIA

Ed io d'uscir ti vieto.

. IL VALENTINO

Dammi il passo!

IL DUCA DI GANDIA
No! cardinale.

IL VALENTINO

Il mio volere è quello Del Pontefice.

IL DUCA DI GANDIA

No! quello d'un vile.

IL VALENTINO

Sciagurato! Ed io voglio...

DUCA (snudando la spada e minacciando il Cardinale)

Indietro!

LUCREZIA (nel colmo dello spavento)

O madre,

Madre mia, che avverrà?

IL VALENTINO (volgendosi freddamente a Lucrezia).
Nulla.

(poi sorridendo ed indicando il Duca di Gandia)

Colui

Si ravvolge nel suo paludamento Come una vecchia statua, e fa l'eroe, Ed è uno sciocco. A salde braccia è dato Il vessillo dei Borgia! E non fu visto Ludibrio degli Orsini, fatto a cenci Dall'ugna scalpitante de' cavalli Vittoriosi? Ed ora tu lo innalzi A cristiana difesa de' ribelli Che l'an coperto d'onta! In te rivive L'uomo dell'Evangelio, e al percussore Offri la guancia che ti resta illesa. Ti piace mandar libero lo Sforza? Vedrai la sua mercede. Andrà ramingo, Odi implorando sulla nostra casa Da quanti sono piccoli tiranni Della Romagna, e l'odio darà nova Concordia di propositi. Tremando, Que' fantocci di principi su Roma Spingon gli sguardi pieni di sospetto; Nel pastorale veggono la spada, Nel Pontefice il re conquistatore,

E noi, segno all'invidia paurosa, O non dobbiamo offendere i nemici, O appena offesi spegnerli. Ma tale Il tuo pensier non è: tu vivi ignaro Degli uomini, de' tempi e di te stesso.

## IL DUCA DI GANDIA

Conosco te, mi basta. Quai delitti Apponi al nostro misero cognato? Quelli da te inventati nell'orecchio Del Pontefice illuso. E tu tradisci Nel Pontefice il padre! Unico tuo Retaggio è forse il glorioso nome Dei Borgia? Io, primogenito, reclamo La mia parte di dritto e la maggiore; Ma tu brami una gloria che s'asconde In frodi nebulose, ed io la voglio Aperta e scintillante come spada Ch'agito sulla faccia del nemico. Temon del Vaticano i sospettosi Tiranni di Romagna? E noi mostriamo A loro non un perfido castello, Ma un tempio, dove i fatti giuramenti Restano sacri, e allora quel fantasma Che ne' domini altrui stende l'artiglio

Si muterà nella sembianza pia Del sacerdote. Io movo guerra ai veri Nostri avversarì, nè gli amici offendo, E cortesia di nobil cavaliero Fu quella che m'astrinse alla difesa Del signore di Pesaro. Felice Dell'alleanza nostra, a noi sen venne Non dubitoso della nostra fede, E parente e soldato combatteva Nei campi della lega.

#### IL VALENTINO

Inclita lega! Ed inclite battaglie! Valorosi Campioni di Fornovo, il re di Francia Per la mia bocca vi ringrazia.

# IL DUCA DI GANDIA

Onoro

L'infelice virtù, disdegno l'ozio Che la schernisce.

# VANNOZZA

E siete due miei figli!

E v'ò nutriti dello stesso latte, E vi copersi degli stessi baci, E uguale compiacenza lampeggiava Dagli occhi vostri al mio sorriso!

(pausa)

Ed ora

Tanto diversi! Perchè ciò? La voce Dell'uno mi risveglia nella mente Dolcissimi ricordi, e parmi udire Il suono della prima giovinezza, I soavi consigli della madre E l'eco santa delle mie preghiere; All'apparir dell'altro si dilegua Ogni memoria pia; come per febbre, Dà sussulti il mio sangue, e un'altra volta Provo i perigli di notturna fuga E l'angoscia de' vigili rimorsi, Poi le fallaci gioie dell'amore, I lunghi anni del pianto, e l'abbandono! Ahimè! povera madre, non vedrai Giammai questi due figli inebbriati Dall'amplesso fraterno: in quel momento Nell'antico disordine sconvolta Cadrebbe l'armonia dell'universo, E in quel silenzio delle cose morte Satana e Dio vivrebbero fratelli!

## IL VALENTINO

In quest'età, fra tanti traditori, È spesso Dio chi è Satana.

RODRIGO (annunziando dalla porta di mezzo)

Precedo

Sua Santità.

VANNOZZA (fra sė)

Sua Santità! Non volle Il redentore esser chiamato buono!

LUCREZIA (a Vannozza)

Or da lui mi difendi.

IL DUCA DI GANDIA (al Valentino)

A lui m'accusa.

IL VALENTINO

Ò detto ch'io ti temo?

# SCENA IV.

I precedenti personaggi, Alessandro e Don Rodrigo.

ALESSANDRO (entra vestito da Pontefice e s'avanza verso Vannozza — Don Rodrigo rimane in fondo)

Non dovea

Rivederti più mai; ti do l'esempio Ch'io pure soglio perdonar le offese.

VANNOZZA

Mi brami nella polvere? (volendo inginocchiarsi)

ALESSANDRO (rialzando Vannozza)

Concedo

Tali abbiettezze al volgo.

(sommessamente)

E il capitano

Della Torre di Nona? Si tien pago Della nova fortuna? Non rispondi? Ài raccolta d'intorno la famiglia... (siede) Veggo Lucrezia, il Cardinale, il Duca Di Gandia...

IL DUCA DI GANDIA (avanzandosi)
.
Il reo Duca di Gandia!

ALESSANDRO (sorpreso)

Reo!

IL DUCA DI GANDIA
Se il Pontefice vuole giudicarmi,
M'assolva il padre.

ALESSANDRO

Reo! Che mai facesti?

IL DUCA DI GANDIA Salvai lo Sforza.

ALESSANDRO

Come? Quando?

II. DUCA DI GANDIA

Omai

Che ti giova saperlo? Il fuggitivo È lontano da Roma.

### ALESSANDRO

E tu, mio figlio,

Osavi ciò?

IL DUCA DI GANDIA

Protessi un innocente.

# **ALESSANDRO**

Ed io l'aveva condannato! Male,
Duca di Gandia! Intendi, Valentino?
Non sa che nel tenere il principato
Il più sciocco e dannoso dei consigli
Viene sempre dal core, e che bisogna,
Quand'egli parla, ripudiar gli orecchi...
Ma cosa fatta più non si corregge,
E dice la santissima scrittura
Che il peccatore si converta e viva:
E viva e si converta anche il nepote
Di Lodovico il Moro. Nel volume
De' miei ricordi lo registro intanto
In mezzo ai morti!

### LUCREZIA

Ah! no...

# ALESSANDRO (a Lucrezia)

Le nozze tue

Furono. Da quest'ora io ti prometto Ad Alfonso di Napoli, fratello Della nostra diletta Donna Sancia; E poichè sulla terra abbiam possanza Di confermare i re, solennemente Il Cardinale di Valenza in nome Nostro confermerà gli Aragonesi Nel dominio del regno. Ed or ch'è questo Pianto dirotto? Ascoltami, Lucrezia: Vaga d'illusïoni a sedici anni La vita è un sogno, e allettatrice Dea La speranza a noi tende le amorose Braccia e sorride. Non prestarle fede: Quel dolce simulacro a poco a poco Vanisce come nebbia, e ci rivela La brutta nudità del disinganno.

(accarezzandola)

Muta pensiero, cara mia figliuola.

LUCREZIA (sempre piangendo)

Mutami il core.

#### ALESSANDRO

Adesso v'è tempesta:

La solitaria pace d'un convento La calmerà; starai per pochi giorni In quello di San Sisto sulla via Appia.

#### LUCREZIA

Vi starò sempre.

ALESSANDRO (sorridendo)

Ahimè! vuoi farti

Monaca? L'abatessa è saggia donna, E ti darà saggio consiglio.

## VANNOZZA

E quale

Consiglio per la figlia esser può saggio Se tal non credi quello della madre?

#### ALESSANDRO

Gandia, siamo nel caso: la materna Pietà move lamenti e mi costringe Alla mia sordità meravigliosa.

(dopo una pausa)

La Signora di Pesaro scomparve,

E vi sta innanzi una fanciulla nova, Profumo di bellezza e d'ogni grazia; E perchè sia più degna del marito Che le scelsi, colmarla vo' di doni E di potenza. Intanto salutiamo In lei la eccellentissima Duchessa Di Sermoneta.

IL VALENTINO

Che mai dici?

VANNOZZA

Vive

Iacopo Gaetani!

ALESSANDRO (guardando Vannozza)

E cio che importa?
Chiunque vive può morire. Questa
Volta t'ò prevenuto, Cardinale:
Gli Orsini mi sfuggirono, son razza
Troppo dura ad infrangersi i Colonna,
Ed ora mi conviene che un sol uomo
Paghi per tutti. Il Gaetani è ligio
Al Cardinal Giuliano ed alla Francia,
Nemico ai Borgia ed alla santa Chiesa,

E, dicono, macchiato d'eresia:
Quest'oggi sarà chiuso nel castello,
E le leggi provvedano ed il fisco.
Duca di Gandia, un altro prigioniero!
Ma bada! Non mi piace perdonarti
Un altro impeto pazzo della tua
Misericordia.

(Voci e tumulto dalla strada)

Perchè queste grida?

#### VANNOZZA

Il popolo adunato manda un inno Al clemente Pontefice!

#### ALESSANDRO

# La stessa

Folla inneggiava quando Carlo Ottavo Entrò beffardo nell'eterna Roma; Eppur cadde in ginocchio al mio cospetto.

(alzandosi superbamente)

Mi pare di vederlo! Non m'accòrsi Di lui se pria non ebbe per tre volte Umiliata la regal persona. Stava nel mio giardino, era il tramonto: Il sole uscendo dalle rotte nubi Gittò su me la fuggitiva gloria Della sua luce, ed un alito d'antica Grandezza mi strisciò sopra la fronte! Piero Capponi vendicò Firenze, Io vendicai l'Italia!

(nuove grida dalla piazza)

IL DUCA DI GANDIA (ad Alessandro rimasto immerso nel suo pensiero di gloria)

Odi? Più cresce L'applauso della folla rumorosa.

ALESSANDRO (sorridendo malignamente)

Buona pasta di popolo i Romani: Se cadevo in potere dei ribelli Udito avrei ben altro applauso! Un pugno D'oro ai cenciosi: grideranno meglio.

# IL VALENTINO

La tua presenza sia dono più grande Dell'oro.

# ALESSANDRO

Il mio talvolta è un bel mestiere: Mostriamoci a la folla. Dammi il braccio, Valentino: lo spirito è gagliardo,
Ma la misera carne omai comincia
A provare il ludibrio degli anni.
(rivolgendosi nell'uscire verso Lucrezia e Vannozza)
Iddio v'abbia in custodia, e rammentate
Ch'io pur veglio su voi.

(Esce col Valentino)

# SCENA V.

LUCREZIA, il DUCA DI GANDIA, VANNOZZA.

# LUCREZIA

Madre, l'udivi?

1L DUCA DI GANDIA

Che far dobbiamo?

VANNOZZA

Omai lo Sforza e salvo:

Il resto al tempo.

(a Lucrezia)

Intanto sia l'altare

Il tuo refugio...

(quindi al Duca di Gandia)

E tu per la tua strada Animoso procedi. Ànno gli afflitti Una tenera madre anche nel cielo, Ed invocata dalle mie preghiere Ella m'impètri che tra voi felici Questa mia dolorosa anima spiri!

FINE DEL SECONDO ATTO





# ATTO TERZO

I giardini del Vaticano. Un banchetto. Ricchi drappi e festoni pendono dagli alberi. Moto di paggi e di coppieri. Da un lato della scena i portici del palazzo, ai quali s'ascende per una gradinata.

# SCENA I.

GIULIA FARNESE, DONNA SANCIA, DONNA ADRIANA, il Cardinale Valentino, il Duca di Gandia, il Cardinale Alessandro Farnese, Aurelio Brandolini, il Pinturicchio, siedono al banchetto. Alessandro VI solo sul suo seggiolore da un lato della scena.

IL DUCA DI GANDIA (alzando il suo bicchiere)

Alla regina del banchetto, Donna Sancia!

BRANDOLINI

A Giulia Farnese!

FARNESE

Alla bellezza!

PINTURICCHIO

All'arte!

ALESSANDRO

La mia tazza.

(al cenno del Papa accorrono due paggi e s'ingmocchiano innanzi a lui; uno porge la tazza, l'altro versa il vino)

Io voglio bere

All'alleanza degli Aragonesi Con i Borgia. Mi son di lieto augurio Questo loco e quest'ora. Brandolino Poeta, v'appressate.

BRANDOLINI (facendo sforzi per tenersi ritto sui piedi)

Vuole forse

Vostra Beatitudine ch'io canti Don Alfonso di Napoli, la presa D'Ostia, il grande Consalvo?

ALESSANDRO

No!

DONNA SANCIA

Quell'uomo

À sempre cento esametri li pronti Per dare noia al prossimo!

IL VALENTINO

Più spade

E meno cetre!

ALESSANDRO (ridendo)

Misero poeta!

BRANDOLINI (imbarazzato)

Errai forse?

ALESSANDRO (al Brandolini)

Guardate là nel fondo: Vedete quella quercia che protende Si vasta l'ombra?

#### BRANDOLINI

Santità, la veggo.

## ALESSANDRO

In quel loco prostravasi re Carlo Innanzi a me.

BRANDOLINI (con enfasi)

Che cosa è un re dinanzi
Al Pontefice? Nulla.

## ALESSANDRO

Ebbene, siate

Voi la figura di quel re.

BRANDOLINI

Che debbo

Mai fare?

## ALESSANDRO

Inginocchiatevi tre volte, E in atto riverente v'inoltrate Verso il mio seggio.

#### BRANDOLINI

Tre volte! L'impresa Irta si mostra di perigli.

ALESSANDRO (ridendo)

Come?

#### BRANDOLINI

Vostra Beatitudine sa pure Che il vino eccitatore del pensiero Fa codardi i ginocchi.

(tutti ridono)

#### ALESSANDRO

Sciagurato!

Papa Alessandro è il gelido intelletto
Che scruta e legge negli altrui cervelli,
Movendo attorno a sè la ridda matta
Degli ubbriachi. Su! presto, nel vino
Annegate il poeta. Pinturicchio,
Voi che nella pittura avete il grido
D'eccellente, imprimete nella vostra
Memoria quella luce del tramonto,
Quella quercia, quell'ombra, e col potere

Dell'arte agli occhi miei rendete vivo L'incontro glorioso.

PINTURICCHIO (inchinandosi)

Inferma è l'arte.

Il soggetto divino.

#### ALESSANDRO

Non mi piace L'umiltà che nasconde la superbia. Se la superbia è bella, io l'amo nuda.

(dopo una pausa)

Che fu del vostro amico Bonarroti? Ancora non apparve nella Corte.

#### PINTURICCHIO

L'artista è un po' selvaggio, e forse crede...

#### ALESSANDRO

E che mai crede? Ch'egli venga: in mente Da ieri mi scintilla egregio tema Per una sua scultura.

#### PINTURICCHIO

Nell'amico

13

Vostra Beatitudine m'onora Una seconda volta,

DONNA SANCIA (alzandosi e ridendo, al Farnese)

Cardinale, Risparmiatemi, prego, il vostro dolce Sussurro nell'orecchio.

ALESSANDRO (a Sancia)

Uguale sempre

Il Farnese!

FARNESE (ad Alessandro)

Dicea dolci parole, Ella stessa lo afferma.

#### ALESSANDRO

A voi, madonna

Adriana, mi volgo, e la severa Esperienza vostra mi consigli.

(accenna il Farnese)

Posso mandarlo a reggere Viterbo E tutto il patrimonio della Chiesa?

## ADRIANA

Sarebbe la paura de' mariti E degli amanti.

DONNA SANCIA (ridendo sempre)

Faccia penitenza In un convento!

GIULIA

Misero fratello!

In un convento!

FARNESE (a Sancia)

Se la Dea cui brucio Gl'incensi è la mia prima accusatrice, Io son perduto.

DONNA SANCIA (al Cardinale)

No! la Dea vi salva.

(al Pontefice)

Impetro grazia, Santità, per lui.

ALESSANDRO

Castigherò Viterbo.

## ADRIANA

Ahime! con quanta Poca scienza si governa il mondo!

IL VALENTINO (nell'orecchio d'Adriana)

Con quella della donna.

# ALESSANDRO

A che pensoso
Cosi, Duca di Gandia? La fortuna
Arride ai Borgia. È feudo della Chiesa
Benevento, e s'estende fra le terre
Del regno l'antichissimo ducato;
È nostro il dritto dell'investitura,
E domani sapranno che tu sei
Duca di Benevento.

IL DUCA DI GANDIA

Io!

#### ALESSAND RO

Che ti pare, Valentino? Chi sa? Potrebbe un giorno Di là quel Duca allungare la mano E adattarsi al capo la corona Di Napoli.

IL DUCA DI GANDIA (al Pontefice)

Non oda Donna Sancia.

IL VALENTINO (maligno)
Perchè? Non si festeggia l'alleanza
Aragonese?

ALESSANDRO (al Valentino)

Allora sarà vecchia Quest'alleanza.

GIULIA

Anelo di vedervi, Diletta Sancia, movere la vostra Danza spagnuola.

FARNESE

Siete così vaga, Così piena di dolce allettamento In quella danza!

DONNA SANCIA
Aspetterete invano,

Non vo' danzare. Prenderà il mio loco Donna Lucrezia, e n'à bisogno; deve Cacciare dalla mente i tetri sogni Che aleggiano nel tetro monastero.

(ridendo)

Che stranezza! Son moglie a suo fratello, E un mio fratello le sarà marito: Due volte sua cognata!

# SCENA II.

I precedenti personaggi e Don Rodrigo.

ALESSANDRO (a Don Rodrigo che esce dal palazzo)

Don Rodrigo,

Ebbene?

DON RODRIGO

Son raccolti nella sala
Del trono i cardinali e gli oratori
De' principi: fra i primi vidi Ascanio
Sforza, e si mostra fiero tra i secondi
Ouello del Cristianissimo.

#### ALESSANDRO

Re Carlo

Cristianissimo! Lui! Sarebbe scherno Minore se chiedesse Baiazette La gloria di quel titolo.

(a Don Rodrigo)

E Lucrezia

Nostra?

#### DON RODRIGO

Pur dianzi entrava in Vaticano Onorata da splendido corteggio Di cavalieri; e come m'imponeva La vostra Santità, Donna Vannozza Vi fu pure condotta.

#### ALESSANDRO

Non mi venne Fra i piedi, come suole, il Benimbene: Dov'è?

#### DON RODRIGO

Nella sua toga notarile Secco e pomposo.

#### ALESSANDRO

Io vo' che pria d'ogni altra
Cerimonia le donne più leggiadre
Comincino la danza; mi diletta
Il suono della fervida moresca!
Poi la sposa riceva i doni e quello
Alternarsi noioso degli stessi
Auguri, e al novo giorno, appena giunto
Don Alfonso, saranno benedette
In San Pietro le nozze.

(dopo una pausa)

Donna Giulia.

Mi si sveglia la prima poesia Entro la mente, e se potessi...

BRANDOLINI (prontamente)

Sciolgo

Io dunque un inno al figlio di Citèra?

ALESSANDRO (indicando a Giulia il poeta)

Ahimè! Colui morrà nel suo peccato. Musa venduta non produce gl'inni Che nell'anima sento armoniosi, Echi d'un altro tempo!

(pausa)

Andiamo: in questa

Ora dà tedio l'ospite severo, E deve anche il Pontefice mostrarsi Guidato da una Grazia.

(prende per mano Giulia Farnese, ed entra nel palazzo. La Corte e gli altri Personaggi lo seguono)

# SCENA III.

Brandolini, il Pinturicchio.

#### PINTURICCHIO

Vedrò dunque Io pur questa Vannozza di cui tanta E si varia è la fama.

BRANDOLINI

Io l'ò veduta

Più volte!

PINTURICCHIO

Voi!

#### BRANDOLINI

Per certo, ed era bella,
Come bella! In quel tempo io già solea
Poetare alla mensa di Rodrigo
Lenzuoli, cardinale titolare
Di San Nicola in Carcere. Chi avrebbe
In quel giovine ardente immaginato
Il futuro Pontefice? Che dotta
Mensa! Che vino!

# PINTURICCHIO

Voi l'amate sempre

Il vino!

#### BRANDOLINI

Purche sia quello spagnuolo; Amorosa abitudine che debbo Ai Borgia.

#### PINTURICCHIO

E perchè mai questa Vannozza Tanto solennemente oggi apparisce Nel Vaticano?

# BRANDOLINI

Siete ingenuo voi,

Maestro Pinturicchio! Che domanda È la vostra? Lucrezia è data in moglie A Don Alfonso degli Aragonesi Di Napoli...

PINTURICCHIO

Sapeva ciò.

BRANDOLINI

Lucrezia...

PINTURICCHIO

È la figlia del Papa.

BRANDOLINI

In certi casi
Come in questo, di figlia ella diventa
La nepote del Papa: si nasconde
Il padre, ma conviene almen mostrare
Una madre...

#### PINTURICCHIO

Comprendo: è un laccio teso Per imbrogliar la fede della gente.

#### BRANDOLINI

Di quella che verrà dopo di noi.

#### PINTURICCHIO

Esce qualcuno di palazzo.

# BRANDOLINI

Meco

Venite, Pinturicchio.

# PINTURICCHIO

In quel vïale Laggiù, dietro la quercia omai famosa Di Carlo Ottavo.

(s'allontanano)

# SCENA IV.

Donna Sancia, il Duca di Gandia.

IL DUCA DI GANDIA (inseguendo Donna Sancia)

Ahimė! vi seguo a pena; Non mi fuggite, amabile farfalla.

# DONNA SANCIA

Che tristezza di festa! Quelle donne Son come larve ch'agita ne'balli Silenzïosi un'arte maga, e fino La luce pare una penombra. Cerco I fiori e l'aria aperta.

# IL DUCA DI GANDIA (staccando da un cespuglio una rosa e presentandola a Sancia)

Ecco una rosa;

Stava là solitaria.

DONNA SANCIA

Ed è pur vaga! Qual soave profumo!

IL DUCA DI GANDIA

Ed ora?

DONNA SANCIA

Ed ora

Godo vedere le sue lievi foglie Andar giuoco del vento.

IL DUCA DI GANDIA

Ed in quel fiore M'insegnate il destino preparato All'amor mio.

DONNA SANCIA

No! vi sarò fedele.

# IL DUCA DI GANDIA (con passione)

Non m'illudete, Sancia, l'amor mio È così grande, e siam tanto diversi! Non è la vostra vita altro che gaia Fanciullezza; la vostra anima è piena Della dolce speranza, e non àn fine I lucidi orizzonti che d'intorno Vi schiude la ridente fantasia: Io per contrario a me d'intorno veggo Le cose oscure, e la potenza stessa, Ambito sogno de la razza umana, Non basta a illuminarle. La tristezza Regna su me. Che m'avverrà? Le nozze Che impedir volli e tanto festeggiate Aspetta la sventura, e quelle danze Sono lugubri. Avete detto il vero, Donna Sancia.

DONNA SANCIA

Fatale augurio!

IL DUCA DI GANDIA

Sia

Bugiarda la mia lingua, ma la roccia Paurosa traballa, e giù nel fondo L'occhio scopre l'abisso. E chi misura L'abisso?

(pausa)

A tante immagini di lutto Aggiungete un errare per l'Italia Soldato d'una guerra senza gloria, E l'intime discordie, ed il rimorso Che mi tormenta per la mia famiglia Lontana.

DONNA SANCIA (ingenuamente)

Ed è, mi pare, anche lontano Il mio marito!

IL DUCA DI GANDIA (con un grido)

Il mio fratello! Il mio Fratello! Sconsigliata, perchè mai Diceste ciò? Perchè?

(cacciandosi le mani tra i capelli)

Son maledetto!

(lunga pausa)

Voglioso dell'oblio, m'era suprema Gioia l'inebbriarmi nella vostra Beltà! Più non m'è dato: il caro sogno

Si rompe. Agli occhi miei si trasfigura L'angelica sembianza, e sulle labbra, Sospiro de' miei baci, sta il sogghigno Che mi ricorda la mia colpa, I Borgia Insegue nero fato, e col flagello Vieppiù gl'incalza per la ruinosa Via d'ogni nefandezza. Eppur, ne chiamo A testimonio Dio, tentai ritrarmi Sempre, ed indarno. Non m'ascolta Iddio: Il delitto dei padri ò dentro il sangue, E quando alzare volli il mio pensiero Al cielo, quel delitto mi gittava Innamorato fra le vostre braccia! O Soriano! O dolorosi campi! Perchè non caddi là col ferro in pugno, E il vincitore urtandomi col piede Non mi schiacciò la fronte?

#### DONNA SANCIA

Me deserta!

Che insania è questa vostra? Vi piaceva La mia folle allegrezza, ed or m'empite L'anima di spavento. Quale colpa Sogghignò dal mio labbro? Io v'amo: questa È la mia colpa; altro non so nè voglio Sapere. Quando per la prima volta, Orator del Pontefice, chiedeste Per il vostro fratello la mia mano Al Re mio padre, mi guardaste fisso Negli occhi e, sospirando, avete detto Ch'ero bella! Perchè? Pria di quel giorno Udito avea da molti quel sospiro, Ed ebbi fede in voi solo. Che giova Scrutare entro la notte ch'è nel core? Palpita, non risponde. Se dïanzi Aveste interrogato quella rosa Perchè mandar il profumo gentile, Che mai risposto avrebbe? I Borgia preme Necessità del male? Ed io mi stringo Al vostro petto, e intorno a noi si levi Il nembo furioso. Ciò che importa? Amatemi: non chiedo altro.

#### IL DUCA DI GANDIA

La vostra

Mano qui sul mio core: non vi sembra Che il battito lo spezzi? Io v'amo, Sancia, V'amo e non son felice. Un'altra cura Come punta di strale mi sta fitta Nell'anima; strapparla invano tento, Quella cura si chiama gelosia... Non mi celate il vero. Il Valentino...

## DONNA SANCIA

Ebbene? Il Valentino?

# IL DUCA DI GANDIA

Non v'insegue Ovunque? Egli non v'ama, amar disdegna, Ma della beltà vostra si compiace.

DONNA SANCIA

Ed io di lui non mi compiaccio, e rido.

IL DUCA DI GANDIA Voi ridete di lui?

DONNA SANCIA

Come di tanti! E d'Ippolito d'Este sovra tutti, Il grazïoso e bello cardinale.

IL DUCA DI GANDIA Ed io, Sancia, vi credo.

DONNA SANCIA

E divenite

Sempre più mesto!

IL DUCA DI GANDIA (dopo una pausa)

Sancia, l'ore mie À contate il destino.

DONNA SANCIA (spaventata)

Le parole Vostre sono un delirio.

IL DUCA DI GANDIA

Il sole cade Giù tetro. Non vedete? Quelle nubi Non paiono stranezza di fantasmi Che vagano per l'aria?

(con somma passione baciando la mano di Sancia)

Un altro istante D'amore, forse l'ultimo!

DONNA SANCIA

Mio Dio!

Mio Dio!

IL DUCA DI GANDIA (sommessamente)

La festa durerà ben oltre La metà della notte...

#### DONNA SANCIA

Che volete

Dirmi?

IL DUCA DI GANDIA

Una via coperta dal palazzo Conduce nel castello, quella via Che illustrò la paura di fuggenti Pontefici... La porta sarà schiusa... Temete forse?

DONNA SANCIA

No! v'amo, non temo.

IL DUCA DI GANDIA

Ed io pure non temo, anche se il brutto Destino come un ladro si nasconde Sotto il vostro sorriso.

DONNA SANCIA

Di là gente

S'inoltra...

# IL DUCA DI GANDIA

Non leviam sospetti...

(s'avviano verso il palazzo)

Udite,

Madonna Sancia, come ferve pazza L'allegria della danza?

(entrano)

# SCENA V.

Brandolini, Pinturicchio. poi Giulia Farnese.

PINTURICCHIO (dal fondo della scena)

Brandolino,

Guardate là la bella Aragonese

Guardate là la bella Aragonese
A braccio del cognato. Son famiglia
Tiestèa questi Borgia!

# BRANDOLINI

Ma son razza

Munificente.

#### PINTURICCHIO

Dànno a un modo stesso Un colpo di pugnale e un mucchio d'oro.

#### BRANDOLINI

Io voglio il mucchio d'oro; non v'ascolti Neppur l'aria, maestro Pinturicchio. Vi venne a noia il pingere Madonne?

PINTURICCHIO (indicando la Giulia Farnese che scende per la scala del portico)

Si, perchè veggo viva la più cara

Di tutte.

#### BRANDOLINI

La Farnese? E il Papa?

#### PINTURICCHIO

Resta

Immoto innanzi a quella ch'ò dipinta.

## BRANDOLINI

Confondiamoci insieme tra la folla Degl'invitati.

> (s'inchinano alla Farnese che passa innanzi a loro ed entrano)

# SCENA VI.

GIULIA FARNESE, poi VANNOZZA.

# GIULIA (agitatissima)

Che vorrà? Mi strinse
La mano, e intesi la sua febbre, e rotte
Parole mormorò piene d'angoscia!

(vedendo Vannozza che s'avanza)
Eccola.

VANNOZZA (con accento convulso)

Un di v'offesi: non vogliate Vendicarvi in quest'ora!

#### GIULIA

Io!

# VANNOZZA

La mia fronte

Umilio innanzi a voi.

GIULIA

Mio Dio! Che avvenne!

Alzatevi.

#### VANNOZZA

Quest'oggi per volere
D'Alessandro Pontefice fui tratta
Qui: m'attorniava nobile corteggio...
Ahimè! la ricca veste ravvolgeva
La vittima.

GIULIA

Che dite?

## VANNOZZA

Io maledico A queste nozze che vuol benedire Alessandro, e v'invoco unica mia Salvezza. È strano! È strano! non è vero? Ma il naufrago s'abbraccia a ciò che trova; Ed io a voi.

GIULIA

Che mai valgo?

VANNOZZA

Voi siete

Onnipotente.

GIULIA

Non v'intendo.

VANNOZZA

Schiavo

Non v'è forse il Pontefice? La fama Vi dice sua diletta...

GIULIA

Ecco, l'insulto

Ride sul vostro labbro.

VANNOZZA

No! fui tale

Io pure un tempo: ripudiata, oscura,

L'affermo adesso; e voi così felice, In questo Vaticano, vostro regno, Osate di negarlo?

GIULIA (allontanandosi)

Non v'ascolto

Più.

VANNOZZA (disperatamente)

Fermatevi: è forza ch'io vi parli, E per quanto di caro avete in terra, Per la memoria della madre vostra, Impedite, vi prego, le nefande Nozze...

GIULIA

Impedirle! Io!

VANNOZZA

L'ora c'incalza, Un cenno vostro basta, ed Alessandro...

GIULIA (risolutamente)

Io su lui nulla posso.

#### VANNOZZA

Non potete Nulla su lui, madonna Giulia! Nulla! E che siete voi dunque? Quale prezzo Anno per voi la dolce giovinezza, La pace della vostra anima, il nome Dell'Orsini schernito? Per un'ora Aver potessi il fascino soave Della vostra beltà! Datemi i vostri Vent'anni per un'ora, e il re superbo Ch'à le chiavi del cielo e dell'inferno Perderà quelle della mente, a' miei Piedi strisciando come un uomo acceso Dal delirio del pazzo. Ed ei non pensa Ed opra a vostro senno? Ov'è l'orgoglio Vostro? Se omai ritrarvi non v'è dato Dal lubrico cammino, se Dio deve Respingervi, v'ammiri almeno il mondo, E il mondo ammira ogni grandezza, nasca Di vizio o di virtù, poco gl'importa, Purchè risplenda: lo splendore mesce Il bene e il male. Guai per voi se ardire Ciò non sapete! Quante sono abbiette Femmine, miserabili, vendute, Ludibrio del trivio e del palazzo, Ai loro nomi aggiungeranno il vostro.

#### GIULIA

Donna Vannozza, quale audacia è questa? Dell'oprar mio, sia buono o tristo, vile O magnanimo, a voi render non debbo Ragione: e chi vi diede tanto dritto?

## VANNOZZA

Dolor di madre.

## GIULIA

Ed alla madre sola
Perdono le superbe contumelie.
Ma ingiusto è il gran dolore che sconvolge
Così l'anima vostra. Queste nozze,
Odïate da voi, non odia al certo
Donna Lucrezia, ed ella v'acconsente.

#### VANNOZZA

V'acconsente! Ed è vero?

#### GIULTA

E a che dovrebbe Odïarle? Il Pontefice le vuole, Ed andrà sposa invidïata a figlio Di re: ciò vi conforti.

## VANNOZZA

E i giuramenti

Al signore di Pesaro?

GIULIA

Obliati

Nel monastero.

VANNOZZA

Con quale perfidia Di accorgimenti e di promesse vane Esclusa ne fui sempre!

GIULIA

L'abatessa

È una santa.

VANNOZZA

Una santa!

GIULIA

E chi non loda, Tranne voi, l'alleanza che assecura Gli Stati della Chiesa? Fin lo stesso Ascanio, cardinale e zio paterno Del signore di Pesaro, festeggia Il secondo marito.

VANNOZZA (con grande sorpresa)

Egli!

GIULIA

Oratore

È qui del re di Napoli.

VANNOZZA

Lo Sforza!

È menzogna!

GIULIA

Ne fate meraviglie? Crederete ai vostri occhi. Non è saggio Spiacere ai Borgia.

VANNOZZA (con grande impeto)

Inaudita cosa!
E noi viviamo in secolo cristiano
Ed in mezzo a cristiani? Illusïone!

Ricovero cerchiam dentro le vecchie Catacombe, trionfa un'altra volta La Roma de' pagani, ed ubbriaca Insulta al sangue degl'invitti eroi Della fede: è spezzato ogni legame Che santissima rese la famiglia; Unico nume l'utile; negletta La virtù, se dannosa, e siede a banco Sull'avello di Pietro un mercatante! Esci da quell'avello, o Galileo, E con la sferza che adoprò già Cristo Caccia dal tempio i suoi profanatori!

## GIULIA

Non mi suona prudente il vostro sdegno, Donna Vannozza.

#### VANNOZZA

Quando la prudenza È codardia, non la conosco.

**GIULIA** 

Quale

Il proposito vostro?

#### VANNOZZA

Siam diverse.

Voi non ardite nulla: io tutto.

(andando verso il palazzo)

In faccia

Ad Alessandro, agli oratori, a Roma, Accusatrice sorgerò dell'opra Scellerata.

GIULIA

Dovrebbe altro pensiero, Misera, tormentarvi.

VANNOZZA (ritorna verso la Farnese)

Un altro!

GIULIA

E giova

Ch'io parli?

VANNOZZA

Si, mi giova: che son queste Vostre parole?

GIULIA

Io nulla dissi...

VANNOZZA

Ed io

Sospetto ogni sventura.

(con forza)

Donna Giulia,

Voi parlerete.

GIULIÀ

Pria datevi calma.

VANNOZZA

Vieppiù, tacendo, mi darete angoscia.

GIULIA

Amate i vostri due maggiori figli?

VANNOZZA

Una madre su ciò non à risposta.

## GIULIA

O madre infelicissima! Divide Le loro anime l'odio.

VANNOZZA

M'era noto.

GIULIA

Quell'odio inesorabile che nasce Di gelosia.

VANNOZZA

Di quella dell'imperio.

GIULIA

Di quella della donna.

VANNOZZA

Della donna!

Di chi?

GIULIA (andando verso il palazzo)

Vegliate!

VANNOZZA (inseguendo la Giulia ed interrogando ansiosamente)

Di chi dunque?

GIULIA

Ho detto:

Vegliate!

VANNOZZA

Il nome! Il nome!

(Giulia senza più risponderle entra nel palazzo)

## SCENA VII.

## (Notte)

Vannozza, poi un Araldo e Lucrezia.

VANNOZZA (s'aggira per la scena nel colmo dell'agitazione)

Ella mi lascia!

Ahimè! Ahimè! Come in un punto sono Più sventurata! A chi mi volgo? In mille Proponimenti vani il mio pensiero Si perde... Eppure...

(guardando nel fondo della scena)

Scintillar di faci Non rompe l'ombra la fra quelle piante?

(dopo aver meglio osservato)

## `Il corteo nuziale!

(Precedono paggi con fiaccole, quindi Lucrezia in mezzo a nobili donne romane; seguono gentiluomini della Corte)

ARALDO (fermandosi innanzi alla scala e ad alta voce)

Date omaggio

Alla nobil signora di Biseglia!

VANNOZZA (rompendo il corteggio e presentandosi innanzi alla figlia)

Lucrezia!

LUCREZIA (con un grido)

Madre!

VANNOZZA (traendola a sè e parlando sempre sommessamente)

Il tuo giudice!

LUCREZIA

Ascolta:

Abbi pietà! Non accusarmi.

VANNOZZA (sempre a voce bassa)

Il Duca

Di Pesaro t'accusa, e questa croce

Che per mia mano egli ti rende.

(le dà la crocetta d'oro)

Pegno

Della tua fede porgilo al tuo terzo
Marito: oggi il tripudio, i sorridenti
Volti, gli scoppi di giulive grida,
E domani su lui pure la fosca
Ora del tradimento; la salvezza
Dello Sforza ammaestra i Borgia e affretta
Quell'ora. Oscuramente assassinato,
Figlio di re, senza l'onor del pianto,
Egli agonizzerà fra le tue braccia
Perfide. Questo l'inno sanguinoso
Delle tue nozze!

LUCREZIA (con parola soffocata)

Madre, mi perdona!

VANNOZZA

Va, nè scordare che non ài più madre.

## SCENA VIII.

Vannozza, Alessandro VI, il Valentino, Don Rodrigo, Uomini d'arme.

ALESSANDRO (all'orecchio della figlia giunta sulla scala)

Ti rimane il Pontefice.

(Il corteo entra. Rimangono sulla scala il Valentino e Don Rodrigo)

ALESSANDRO (scendendo verso Vannozza)

Mi segui:

Nè levare uno scandalo.

VANNOZZA

Talvolta

Giova pure lo scandalo.

## ALESSANDRO

Insensata,
Vuoi che nel nostro figlio più diletto
Io punisca il tuo complice?

VANNOZZA

No!

ALESSANDRO

Guai

Per lui, se mi resisti!

VANNOZZA

Come a gioco Prendi il mio core e la divina legge!

## ALESSANDRO

Io son la umana legge e la divina, Io Dio su questa terra. Adora e trema!

FINE DEL TERZO ATTO

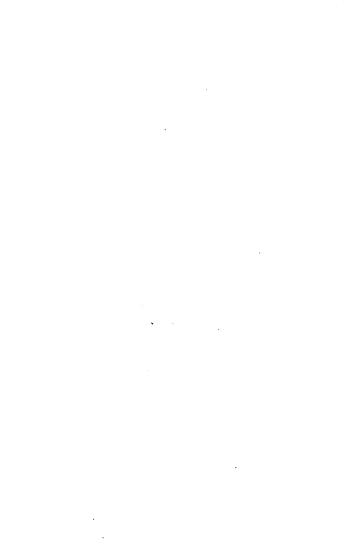



# ATTO QUARTO

Sui baluardi di Castel Sant' Angelo. Notte buia.

## SCENA I.

Vannozza, il Duca di Gandia.

DUCA DI GANDIA

Non ài, madre, bisogno di riposo?

Acuta punge l'aria della notte.

## VANNOZZA (fermandosi estatica)

Che profonda qu'ete! Qual serena Splendidezza di stelle! Il vostro raggio Non è menzogna, stelle graziose, Come il sorriso della faccia umana; Inni di luce, voi dai firmamenti Annunziate la gloria dell'Eterno, E l'uom, ridendo, cela meglio i biechi Propositi!

(pausa)

Laggiù nel Vaticano Ancor si ride!

DUCA DI GANDIA

Più non affannarti: Tremano le tue vene ed i tuoi polsi, Ed arde la tua fronte.

VANNOZZA

La notturna Brezza m'è refrigerio.

DUCA DI GANDIA

Veglieranno

Guardie fedeli sulla tua lettiga; La strada è perigliosa.

VANNOZZA (con rimprovero)

Ecco, t'incresce

Già la presenza mia.

DUCA DI GANDIA (teneramente)

Puoi dirmi tale

Cosa, o mia madre?

VANNOZZA

E a che si grande smania

D'allontanarmi?

DUCA DI GANDIA

Che mai pensi?

VANNOZZA

Lascia

Per poco ancora, dolce mio figliolo, Ch'io ti parli, e ne' tuoi baci conforti L'anima mia.

DUCA DI GANDIA

Povera madre!

## VANNOZZA

Mai

Fosti da me sì caramente amato Come in quest'ora!

(dopo una pausa)

Ahimè! complice io pure Divenni del Pontefice.

## DUCA DI GANDIA

La mano
Segnò, Dio vede l'intelletto. Puoi
Argomentar da te quante torture
E vïolenze trassero Lucrezia
Alle perfide nozze! Io, madre mia,
Di me stesso ò dispetto, e ormai non voglio
Offrire nova codardia d'incensi
Allo spietato nume che s'appella
Necessità di regno. Le superbe
Onoranze, che fruttano le invidie
Atroci e son la ruggine del core,
Ebbi sempre in disprezzo, e nel desio
D'una placida vita si tormenta
Il mio pensiero. A te, madre, ne faccio
Promessa: finchè in campo dureranno

Baldanzosi i nemici della Chiesa,
Non deporrò la spada; ma disciolta
Quella lega di cui son condottiero,
Tornerò nella Spagna, e in mezzo ai santi
Affetti di famiglia a me, scampato
Dal naufragio, suonerà dolcezza
Udir di là romoreggiar lontana
La procella del mondo!

## VANNOZZA

E ti conceda
Iddio perseverare nel tuo saggio
Proponimento! Che ti vale il fasto
E l'impero del mondo se compagna
Non è teco la pace? A prova credi
Alla tua madre. Io che ti do consigli
Son piena di spaventi e di rimorsi;
Eppure, altrui persuadendo il bene,
Mi sarà forse perdonato il male
Ch'io feci!

DUCA DI GANDIA (abbracciando la madre)

Io non t'accuso.

VANNOZZA (con grande espressione)

Un giorno, quando

Gittato avran l'oblio sui nomi nostri Altri nomi, altri casi, altri delitti, Se quell'intima piaga che mi rode M'assentirà ch'io giunga all'infelice Soglia della vecchiezza, e come nebbia Vedrò i fantasmi dell'età giuliva Perdersi nella mente, dal mio labbro Udrai la storia della mia sventura: Oggi la fama ovunque la propaga, Con le sue mille bocche, in mille forme, Bugiarda; non le dar fede: in quel giorno Soltanto, innanzi a te prostrata come Al cospetto del giudice divino, Mi leggerai nell'anima. Gastigo Sarà la mia vergogna, ed il tuo pianto, O figlio mio, potrà rifarmi casta Agli occhi del Signore!

#### DUCA DI GANDIA

Agli occhi miei Tu sei già casta; io t'amo! Se peccavi, Il dolor t'à redenta.

#### VANNOZZA

E se chiedessi Prova di tanto affetto?

## DUCA DI GANDIA

A me? Una prova! Madre, il mio sangue è tuo.

## VANNOZZA

Voglio sincera

Risposta. Dimmi: alcuna fra le donne Inclite nel palazzo per lasciva E facile beltà non t'avvolgeva Fra le sue reti, contro te levando Sdegni di ceca gelosia?

DUCA DI GANDIA

Chi disse

Ciò?

VANNOZZA

Dunque è vero?

DUCA DI GANDIA

No!

## VANNOZZA

Per te il mentire È strana cosa... Impallidisci!

## DUCA DI GANDIA

Madre,

Chi disse ciò?

VANNOZZA (sempre più spaventandosi)

Me misera! Periglio Novo ti sta sul capo.

## DUCA DI GANDIA

A che t'angosci Cosi? Vano ciarlio di cortigiani Non ti conturbi: ai nomi del Farnese E d'Ippolito d'Este ànno que' pazzi Aggiunto il mio.

## VANNOZZA

Tu speri, ma non sai Deludermi.

## DUCA DI GANDIA

E puoi darmi così acerbo Rimprovero? Tel giuro: obbediente M'avrai per sempre ad ogni tua parola, Al mover del tuo ciglio; ma discaccia Per pietà quella cura spaventosa Che t'agita il pensiero.

VANNOZZA (risoluta)

Io resto teco

Qui dunque.

DUCA DI GANDIA (cercando di celare la sua agitazione)

Qui!

VANNOZZA

Mio Dio! Pur la tua cura È spaventosa. Ch'ài tu?

DUCA DI GANDIA

Nulla.

VANNOZZA

E sdegni

Che rimanga al tuo fianco?

DUCA DI GANDIA

Io!

VANNOZZA

Perchè volgi

Gli occhi attorno inquieti?

## DUCA DI GANDIA

Suol talvolta

Pensoso errar su questi baluardi Nella notte il Pontefice; securo E più vicino asilo à la mia casa Di Borgo.

## VANNOZZA

No! no! Lunge dal recinto A cui sovrasta, maledetta rocca, Il Vaticano! Per quell'aria morta Più non potrebbe la preghiera mia Salire al cielo.

DUCA DI GANDIA
(ad un uomo d'arme che comparisce)

Diego, ti confido Quella donna: abbi teco due provati Uomini d'arme: della sua salvezza M'è pegno la tua testa.

(ritornando verso la madre)

Ed ora addio,

Madre diletta: il novo di sia luce D'idee più liete!

VANNOZZA

Ahimè! Volli seguirti

Ad ogni costo, ed or non so staccarmi Dal tuo petto!

## DUCA DI GANDIA

E di che mai temi?

#### VANNOZZA

Temo

Di tutto. Addio, mio figlio: in questo bacio L'anima mia! Su te, pietoso, vegli L'angelo del Signore!

(dopo avere più volte abbracciato il figlio, si stacca da lui. L'uomo d'arme la segue)

## SCENA II.

Il Duca di Gandia, poi Don Michele.

DUCA DI GANDIA (con dolore)

Eri tu, madre,
L'angelo mio custode, e t'ò respinta!
È libera la via: spiega l'artiglio,
Demone che mi cerchi, ài la tua preda.
(lungo silenzio)

Tremo come un fanciullo... Che mi giova Così tardo rimorso? L'adorata Donna mi tende le sue braccia, e omai L'ora è vicina... Chi è là?

DON MICHELE (venendo dal fondo della scena)

Son io.

DUCA DI GANDIA

Voi, capitano!

DON MICHELE

È saggio, andando attorno, Spiar la fede delle scolte.

DUCA DI GANDIA

Buona

Guardia!

DON MICHELE

Vi tenga Iddio sotto la sua, Illustrissimo Duca.

(il Duca entra a destra)

Ed à bisogno

Di Dio quel Duca, e a quanto pare, invano Non si ricorre a Dio! Ieri in San Pietro Un canonico vecchio assicurava Che la bontà divina abbraccia quanto A lei si volge. Sovverrommi a tempo Di ciò che disse quel predicatore!

(chiamando verso il fondo)

Venite, cardinale.

## SCENA III.

Don Michele, il Valentino.

IL VALENTINO

Ebbene?

DON MICHELE

Egli era

Qui dianzi.

IL VALENTINO

Il Duca!

DON MICHELE

Il Duca od il fratello,

Come vi piace meglio. A lungo stette In un secreto e fervido colloquio...

IL VALENTINO

Con chi?

DON MICHELE

Con una donna.

IL VALENTINO

E quella donna?

DON MICHELE

Passar la vidi come un'ombra il ponte Levatoio e sparire; aveva seco Uomini d'arme.

IL VALENTINO

E non la ravvisasti?

DON MICHELE

La notte è buia.

IL VALENTINO

E i tuoi?

## DON MICHELE

Da questo punto Padroni del castello: a loro un pugno Di monete, alla plebe soldatesca Il vino, e il sonno.

IL VALENTINO

E l'adito che mena

Al palazzo?

DON MICHELE

In poter vostro.

IL VALENTINO

Non sia

Dato ad alcuno entrarvi.

DON MICHELE

Ò prevenuto

Siffatta idea.

IL VALENTINO (battendogli sulla spalla)

Tu siedi a brutto gioco, Michelozzo!

#### DON MICHELE

V'arrischio la mia testa: Vale poco.

#### IL VALENTINO

E il tuo braccio?

## DON MICHELE

Vale molto;

E più lo temeranno se più spesso Vi verrà la bizzarra fantasia D'esser voi la mia testa. Non v'ascondo, Cardinale, che il farsi in certe imprese Mallevadore della fede altrui È cosa perigliosa. È gente senza Fede la mercenaria! Che accozzaglia Stranal Svizzeri, Còrsi, vagabondi D'ogni razza, fin qualche disertore Dell'infelice esercito di Francia Scampato qua dal regno! Ciascheduno Di loro, se potesse, in un sol giorno Combatterebbe due battaglie: all'alba Col papa, a vespro col re Carlo, lieto Di rifare a rovescio la prodezza Nel di seguente. Ladri della paga,

In faccia agli Spagnuoli ed a' Tedeschi Fuggono, quando possono; costretti Di venire alle mani, sono eroi; Fra loro sempre amici e fan la guerra Come una burla.

#### IL VALENTINO

A udirti, Michelozzo, Si direbbe che sei grande campione Di fedeltà!

#### DON MICHELE

Non dirà questo il Duca
Di Gandia, ma una volta almeno in vita,
In gravissimo caso, è previdenza
Il mutare bandiera. Io sono vostro,
E tal mi proverete ad ogni cenno;
Amo gl'ingegni di gagliarda tempra,
E a voi servendo, Cardinale, omaggio
Rendo pure al Pontefice.

## IL VALENTINO

Se vuoi Non essermi noioso, ti consiglio Un mezzo. DON MICHELE

Ed è?

IL VALENTINO

L'obbedienza muta.

DON MICHELE

Io non avrò più lingua. Mi credete Dunque?

IL VALENTINO

Un furfante. Va.

(Don Michele s'inchina ed entra a destra)

## SCENA IV.

## Il VALENTINO (seguendo con gli occhi Don Michele)

Tali soldati À l'Italia, peggiori assai di loro I Principi, E son Principi? Con l'occhio Misurano i confini del dominio Dall'avito castello, e in quelle sale È perenne banchetto: oggi s'ammira Chi sulla tela colorando impresse I vezzi de la bella castellana. Domani un poetastro parassita Fuga la noia d'ozïose veglie Con l'epigramma. Intanto Carlo Ottavo Ride di que' castelli e passa. Un giorno Odono la novella: « È conquistata Napoli dall'esercito francese! » Si leva lo stupore, ed a vendetta Dell'oltraggio fra lor giurano lega

Di guerra; ma il re ladro, ch'a le spalle Vede addensarsi l'inatteso nembo, Ritorna audace sui suoi passi, rompe I molli collegati, e seco porta Ciò che rubò. Questa l'Italia, e i suoi Principi!

(esaltandosi)

Mi sia dato fra le chiome
Di quest'Italia avvolgere la mano
E suscitarla dall'antico sonno,
Tutti schiacciando i piccoli tiranni
Che la fan vile e serva! Una potenza
Indiscussa, terribile, temuta,
M'avvalori all'impresa: al maggior prete
I fulmini del cielo, ed a me quelli
Della spada che uccide sulla terra!
Ma la spada ch'io snudo è generosa,
Uccidendo vivifica.

(pausa)

Pur ch'io
Arrivi là dove l'ardir mi spinge,
Sia buona ogni arte; luminoso esempio
Ed augurio felice ò nel mio nome:
Cesare! Tu, fatal Duca di Gandia,
Inetto primogenito, che usurpi
Il loco mio, disgombrami la strada,

E va sotterra.

(va verso il parapetto del bastione e si ferma) (Chiaro di luna nascente)

Il Tevere! La tua
Gloria dov'è, fiume divino? Un tempo
Lavacro ai forti, l'onda tua portava
Superbamente i lauri che i tuoi figli
Ti gittavano in seno: ora il tuo fango
Scintilla a stento al raggio della luna
Che sorge là dietro quel colle, e scorri
Tardo come il pensier d'un idïota,
Tu che ispirasti gl'inni e fosti onore
Degli antichi trionfi!

(pausa)

Ahi! tutto passa,
E le larve succedono alle larve,
In questo funerale che si chiama
Vita del mondo. Pazzo! E ciò che importa?
Talvolta vidi nella sera estiva
Rapidissimamente una scherzosa
Luce apparir nel cielo e dileguarsi;
Talvolta, con orribile fragore
Il fulmine cadendo accese intorno
L'aria e mi spaventò: ch'io m'assomigli
Al fulmine!

Una donna...

(volgendosi a destra) Non è l'illusïone Della sconvolta fantasia? Fuggendo Verso me gitta disperate grida

## SCENA V.

Il Valentino, Donna Sancia, Uomini d'arme.

# M'inseguono!

IL VALENTINO (avvicinandosi a Donna Sancia)

Qual voce!

DONNA SANCIA (riuscendo di liberarsi da due uomini d'arme che vogliono afferrarla) Sono tradita! Chi mi salva?

#### IL VALENTINO

Iol

(al cenno del Valentino gli uomini d'arme si ritirano)

Alcun non osi farti oltraggio, bella Sancia.

DONNA SANCIA

Voi, Cardinale!

IL VALENTINO

Ti sorprende La mia presenza? E chi pote tradirti?

DONNA SANCIA (in preda al maggiore spavento)

Lasciatemi! Lasciatemi!

IL VALENTINO

Ti mostri

Già così grata? Se provvido caso Non t'era aiuto, assai mala ventura T'avrebbe colta. Che strano delirio Fu il tuo? Perchè ti spiacquero le sale Liete del Vaticano, ed indifesa, Sola, vieni nel colmo della notte Fra soldati briachi e inverecondi? Perchè ciò, bella Sancia?

#### DONNA SANCIA

Desistete,

Ve ne scongiuro, dall'interrogarmi: Ogni vostra parola mi dà novo Spasimo. È vero, delirai, deliro Anche adesso: pietà! Se mi salvaste, Saprò finchè avrò vita benedirvi, Ma non chiedete ingeneroso prezzo D'opera generosa.

#### IL VALENTINO

Ti compiango,

Misera Sancia: quale disinganno! Eppur chi sa? Speriamo: ricordarsi Egli potrebbe della sua promessa. Aspettiamolo.

DONNA SANCIA

Chi?

IL VALENTINO

L'invidiato

Amante tuo.

DONNA SANCIA

No! Non è vero: io venni...

#### IL VALENTINO

A che venivi? Dillo dunque...

DONNA SANCIA

Io...

IL VALENTINO

Dillo!

Non osi?

#### DONNA SANCIA

Ahimè! ahimè! Quest'è un'ambascia Peggiore d'ogni morte.

#### IL VALENTINO

Ami quell'uomo, Ed al primo periglio lo rinneghi? Più non l'invidio.

#### DONNA SANCIA

Ed ora che vi giova Tormentarmi così? Siatemi guida Fino al palazzo, nè fate ch'io muoia Innanzi a voi per la vergogna!

#### IL VALENTINO

Ed ecco

Una figlia di re!

DONNA SANCIA

Tal sono.

IL VALENTINO

Tale

Fosti.

(pausa)

Dianzi ti vidi: risplendeva
La tua bellezza, cura de la folla,
E t'appoggiavi mollemente al braccio
Dell'uomo che nomar più non ardisci,
Ostentando l'amore di cui tanto
Nel Vaticano si bisbiglia. Il chiuso
Dispetto m'agitava, e vïolento
Batter sentiva ad ogni vena il sangue,
E tu perfidamente spensierata
Mi sorridesti in faccia. Ov'è, beffarda
Sancia, quel tuo sorriso? Ov' è l'amore
Che fu tuo vanto? Lo gittavi come
Una vergogna e ti sconsoli, pari
Ad ignobile femmina del volgo

Che si muta al mutar della fortuna! Io son lo stesso: m'educava invitto La pazienza, ch'è la faticosa Virtù dei forti.

DONNA SANCIA (interrogando affannosa)

E che volete dirmi?

IL VALENTINO

Io non perdono, e aspetto.

DONNA SANCIA

O me deserta!

Che mai vi feci?

IL VALENTINO

Quanto a vanitosa Beltà consente il puerile ingegno: Mi sprezzasti.

DONNA SANCIA

Io non v'amo. E chi vi diede Dritto su me?

IL VALENTINO

La forza è sommo dritto.

DONNA SANCIA

No! non sarò mai vostra!

IL VALENTINO

Eppur sei mia

Già da quest'ora.

DONNA SANCIA

Io perdo la ragione!
Qual satanica frode mi circonda!
E non avrò soccorso?

IL VALENTINO

A chi lo chiedi? Questa notte è fatale, e ad ogni costo Devi seguirmi.

DONNA SANCIA (disvincolandosi)

Invano! invano!

IL VALENTINO

Guai

Se t'ostini a resistermi! Ò bisogno Del tuo silenzio: vieni.

## DONNA SANCIA (disperatamente)

No: v'imparo Un mezzo assai più adatto all'uopo infame: Cardinale, uccidetemi!

#### IL VALENTINO

Tu puoi

Tanto odiarmi? Ed io t'amo e lo schiavo Sono di tua bellezza? E non m'è dato Spezzar la mia catena? Ahi! si ribella Il capriccio del core all'intelletto, E nell'aspra battaglia lo soggioga, Invano riluttante. Che più? Quando Con l'audacia dell'aquila s'innalza Il mio pensiero sull'età vigliacca, E libero mi credo e redentore Feroce d'una gente a cui non resta Altro lavacro se non è di sangue, La tua soave immagine si mesce Al magnanimo sogno, ed io ruino Da quell'altezza, e mi dispero, e piango Come un fanciullo. È forza omai che cessi Quest'infeconda lotta; o devi amarmi, O struggerti dovrò con le mie mani, Idolo ch'ài per altri anima e baci,

E per me sei di pietra. Che ti spiacque In me? L'uom della Chiesa? L'ò in fastidio Io pure e da gran tempo, e vo' strappargli La porpora, ch'è molle adornamento Quando assecura i minacciati petti, Unica veste, il ferro.

> (si straccia di dosso la porpora e lascia scoprire la sua armatura)

> > Sancia, omai

L'arcivescovo sparve: ti sta innanzi, Promettitore di gagliarde imprese, Cesare Borgia!

#### DONNA SANCIA

Sia prima fra queste L'uccidermi; confido a' miei parenti La mia vendetta.

#### IL VALENTINO

Il re di Francia a prova Conosce i tuoi parenti aragonesi! Seguimi, nè far motto.

(s'ode un lungo gemito)

DONNA SANCIA (tendendo spaventata gli orecchi)

Ahimè!

#### IL VALENTINO

Che avvenne?

DONNA SANCIA

Udiste?

IL VALENTINO

Io nulla udii.

DONNA SANCIA

Percosse l'aria

Un grido...

IL VALENTINO

T'illudeva uno de' tanti Stranissimi romori della notte.

DONNA SANCIA

No! no! Quel grido come fredda lama Penetrò nel mio core!

IL VALENTINO

Or mi sovviene:

È vero, e ciò non deve spaventarti...

DONNA SANCIA

È vero dunque?

IL VALENTINO

In fondo a quella torre

Per mano del carnefice moriva...

DONNA SANCIA

E chi moriva?

IL VALENTINO

Iacopo Gaetani,

Duca di Sermoneta.

DONNA SANCIA

Egli!

IL VALENTINO

Ribelle

A la Chiesa, fu amico degli Orsini E del Vitelli. Vieni: insofferente Omai son d'ogni indugio.

DONNA SANCIA

Non mi reggo:

Ò paura!

#### IL VALENTINO

E dovrò per viva forza?...

DONNA SANCIA (desolata e non sapendo più resistere)

Mio Dio! Quale gastigo!

IL VALENTINO (lasciando Donna Sancia all'apparire di Michelozzo)

Michelozzo!

Che fu?

## SCENA VI.

I precedenti personaggi, e Don Michele.

DON MICHELE (sommessamente al Valentino)

Bizzarro caso! Inigo ed io,
Silenzïosi e faticosamente,
Trascinavamo il corpo miserando
Per gittarlo nel fiume, quando un lungo
E disperato gemito dall'alto
Della scoscesa riva a mezzo ruppe
L'opera nostra: risalii...

IL VALENTINO (interrogando convulso)

E quel corpo?

DON MICHELE

Se non ebbe virtù di risvegliarlo

Quel gemito, da Inigo fu sepolto A quest'ora nell'acqua.

#### IL VALENTINO

E che vedesti?

#### DON MICHELE

S'agitava una donna fra le braccia
Di due soldati, pallida, morente,
Ed un di loro mi narrò che dianzi
Quella donna era uscita dal castello,
Che tentò rientrarvi, e che le scolte
Mutate le vietarono l'ingresso;
Poteva con un colpo liberarvi
Dall'importuna, ma volli serbare
La fede al patto che fra noi giurammo:
Io il braccio, voi la testa. Giudicate:
Condur la feci alla presenza vostra.

DONNA SANCIA

Donna Vannozza!

IL VALENTINO

Mia madre!

## SCENA VII.

I precedenti personaggi, VANNOZZA,

Uomini d'arme.

VANNOZZA (entra sorretta da due uomini d'armc)

In qual loco

Mi traete? Lasciatemi!

(brancolando s'incontra in Donna Sancia)

Tu, Sancia!

(poi, vedendo il Valentino che cerca di nascondersi) E tu chi sei? Perchè t'ascondi? Voglio Vederti...

(gettando un urlo)

Che facesti del fratello?

Caino!

## DONNA SANCIA

### Ucciso! Ucciso!

VANNOZZA (a Donna Sancia)

E per te forse,

Sciagurata!

DONNA SANCIA (gittandosi ai piedi di Vannozza)

Per me! Sono innocente!

IL VALENTINO

Ascoltare non posso la sua voce! Allontanate questa donna.

VANNOZZA' (al Valentino)

E s'anco

Al mio sguardo sfuggissi, non t'è sopra Onniveggente la giustizia eterna? Tu, che mordi sacrilego quel seno Che ti diede la vita e le tue mani Cacciasti dentro il sangue del mio figlio, Sii maledetto! Il vigile rimorso Palesi il tuo delitto, e la tua fronte Bruci solcata dalla ruga infame Che tormentò l'antico fratricida,

E, com'egli, tu possa ramingare
Sopra la terra, trepidar d'ogni uomo
E d'ogni cosa, ed odïando il sole
Ti disperi il pensiero della tomba!
Questo il voto supremo del mio core
Che spezzasti. Tu, Sancia, vieni meco.
Oserai di toccarla? La grandezza
Del mio dolore la difende e Iddio.

FINE DEL QUARTO ATTO



## ATTO QUINTO

Nel Vaticano. Una sala — Da un lato una grande finestra — Porta nel fondo.

## SCENA I.

ALESSANDRO VI, DON RODRIGO.

ALESSANDRO (ansiosamente)

Pur finalmente giungi! Io t'aspettava, Rodrigo, ebbene?

#### DON RODRIGO

Ahimè! qualunque nostra Indagine fu vana.

#### ALESSANDRO

Vana!

#### DON RODRIGO

Il Duca

Da tre giorni scomparve, e più di lui Non s'udiva novella.

#### ALESSANDRO

E della madre

Vannozza?

#### DON RODRIGO

Ugual mistero: la sua casa Presso San Pietro in Vincoli è deserta; Carlo Canale stesso, il suo marito, Più non la vide.

#### ALESSANDRO

E da qual dì?

#### DON RODRIGO

Dall'ora

In cui venne condotta al Vaticano Per vostro cenno.

#### ALESSANDRO

Esploratori novi
Corrano in ogni loco; usa d'ogni arte
E d'ogni mia ricchezza: la più cara
Delle mie gemme a chi mi scopre il vero!
T'affretta, va.

#### DON RODRIGO

Farò quanto m'impone Vostra Beatitudine.

(esce)

## SCENA II.

#### ALESSANDRO.

Colui

Mi deride: o nell'anima l'inferno, E mi chiama beato! Ahi! la natura Si vendica del Dio fatto dall'uomo, Ella soltanto diva ed immortale!

(lunga pausa)

A te che vivi ignaro della nostra Ambizione, o povero di mente, Cui nel giorno supremo la speranza Apre la ricca eredità dei cieli, A te beatitudine! Splendore Di tomba è il resto: asconde lacrimosi Spettacoli.

(alzandosi inquieto)
Che avvenne? Quale frode

A me fu tesa in questa Roma, seggio Di mia potenza? È l'opra degli Orsini, Implacati nemici del mio nome? Il Duca fu tradito o mi tradisce? Egli tradirmi! Un figlio! Che mai penso? O peggior d'ogni male, paurosa Incertezza!

(ponendo shadatamente la mano sul tavolo, prende un libro e lo apre)

La Bibbia!

(dopo aver sfogliato il libro)

Sai tu darmi

Qualche consiglio, tormentato Giobbe, Sulla cui pazienza venne Dio A scommessa con Satana?

(legge)

« Giammai

L'empio non uscirà dalla tenèbra. I suoi rampolli seccherà la fiamma, E il soffio onnipotente della bocca Di Dio lo sperderà! »

(gli cade di mano la Bibbia)

Perchè di mano

Quel libro mi sfuggi?

(pausa)

Son forse un empio?

Intatti propagare fra le genti Io feci i dogmi della madre Chiesa, E il genio di Colombo darà gloria Al mio pontificato, e novi mondi Al dominio di Roma.

(raccoglie la Bibbia)

Che m'insegni,

Iracondo Signore d'Israele?
Non dicesti a Saulle: De la razza
Amalecita non rimanga un vivo:
Distruggi quanto vedi, e fin sui petti
Delle madri i lattanti? Ed io m'ingegno
A disfar come posso ogni avversario:
I Vitelli, gli Orsini, i Gaetani
Son per la Chiesa i veri amaleciti.
Che dissi? Ahimè! la coscienza ride
Agli sciocchi sofismi della lingua.

(vedendo entrare Don Rodrigo)
Rodrigo!

## SCENA III.

ALESSANDRO, DON RODRIGO.

DON RODRIGO

Ė qui...

ALESSANDRO

Chi mai?

DON RODRIGO

Donna Vannozza.

ALESSANDRO

Vannozza! A me la guida, e sia negato Ad ogni altro l'entrare.

(Don Rodrigo esce)

## SCENA IV.

ALESSANDRO, VANNOZZA.

#### ALESSANDRO

Sei tu? Parla,

Toglimi dall'angoscia...

VANNOZZA

E che mi chiedi,

Pontefice?

ALESSANDRO

Ti chiedo il figlio!

VANNOZZA (conducendolo verse la finestra)

Guarda!

#### ALESSANDRO

Accorre d'ogni parte romoroso Il popolo, ed aspetta.

#### VANNOZZA

Osserva meglio.

#### ALESSANDRO

Ecco, si scosta ognuno... Perchè quelle Faci? Perchè que' canti funerali? Una bara!

#### VANNOZZA

Vedesti il figlio.

#### ALESSANDRO

Il figlio! Il figlio! Il figlio! Tu m'inganni!

VANNOZZA (con gran dolore)
Insensato, fui madre!

#### ALESSANDRO

Nè mi giunse

Pria di questo momento la fatale Novella! Che divenni?

#### VANNOZZA

Innanzi a Dio La tua superbia è polve.

#### ALESSANDRO

Ahi! l'inattesa

Sciagura mi farà pazzo. Mi svela Il perfido mistero. Come cadde L'amato figlio? Quando?

#### VANNOZZA

Son passate

Tre notti: risuonava il Vaticano Di liete grida, e la sfrenata ebbrezza Intorno al trono tuo ne' vorticosi Balli mesceva Principi di santa Chiesa, procaci femmine, oratori Di re cristiani, e tu ridevi in mezzo All'osceno tripudio, nelle grazie D'una figlia tradita nascondendo L'inganno preparato agl'infelici Aragonesi: ebbene, nella stessa Ora, mentre sfuggiva a quell'illustre Infamia, un'altra scena più nefanda Contristò gli occhi miei. Silenziosa La notte scintillava, e giù per l'erta Ripa che dal castello s'approfonda Nel Tevere, vid'io miseramente Da due demoni rotolato un corpo Lacero, sanguinoso...

ALESSANDRO

Ed era?

VANNOZZA

Il nostro

Primogenito.

(pausa)

O ceco ingegno umano! In quell'ora per certo vagheggiavi La futura grandezza del tuo Duca Di Benevento.

ALESSANDRO (gittandosi desolato sulla sedia)

Ahime! ahime!

VANNOZZA

Tu piangi?

Pontefice, tu piangi?

#### ALESSANDRO

Piange il padre!

#### VANNOZZA

Dal tuo dolore argomentar puoi dunque Il mio. Gli occhi non seppero dar fede Al caso scellerato, e que' demoni, Quel castello, quel corpo, spaventosi Ricordi, m'agitavano la mente Quasi m'avesser desta dalle strette Di nero sogno, e senza tregua alcuna Nè cibo, per tre giorni e per tre notti Corsi raminga sull'infausta riva Chiamando il figlio. La spossata carne Finalmente potè più del martirio Dell'anima, ed io caddi in un letargo Mortale. Quando risensai, m'avvidi Che presso a me da poveretta barca Gente s'affaticava a trar dal fiume Un annegato... Sovrumana forza M'aiutò, mossi il piede brancolando Verso quell'annegato, e lo conobbi... Ricordo il mio non era d'infernale Sogno! Il diletto capo, tante volte Delizia de' miei baci, e che diè sempre

Scintille di magnanimi ardimenti, Ahimèl toccai con repugnanti labbra Freddo, deforme.

ALESSANDRO (alzandosi e ponendo la mano sul Crocefisso che sta sul tavolo)

Ed io, giurando, tocco Ouesta croce!

VANNOZZA

Perchè?

#### ALESSANDRO

Qualunque sia
L'uccisore, veder non potrà gli anni
Della vecchiezza; fin dalla radice
Andrà dispersa l'odïata stirpe,
E pari al gran dolore avrai vendetta!

(interrogando ferocemente)

Il nome! il nome!

VANNOZZA

Sciagurato, prega D'ignorarlo per sempre!

#### ALESSANDRO

Che m'asconde

Quel tuo silenzio?

VANNOZZA

Nulla.

ALESSANDRO

Tu mentisci.

VANNOZZA

Io?

ALESSANDRO

Mentisci. T'è noto: il nome, il nome Dell'omicida!

VANNOZZA

Nè ti punge in questi Momenti altro pensiero?

ALESSANDRO

Unico mio

Pensiero è la vendetta.

#### VANNOZZA

E il pentimento?

#### ALESSANDRO

Il pentimento! Che vuoi dirmi?

VANNOZZA (terribile)

E ancora

Non t'accorgi che l'ira dell'Eterno Entrò nella tua casa? A lui la cura Della vendetta, a lui solo; tu bacia La man che ti percote.

#### ALESSANDRO

Il suo flagello Gronda il mio sangue!

#### VANNOZZA

Eppure, se implacata
Col figlio, ebbe per te misericordia:
Quella bara, che porta nel sepolcro
Tanta nostra speranza, ultimo avviso
È del cielo. Che fai, stolto, che aspetti?
Oltrepassare i termini non puoi
Di tua scelleratezza: un giorno, un'ora,

Forse pochi momenti, e tu vedrai L'opra delle tue mani dissiparsi Come pugno di rena fatto preda Dalla tempesta.

ALESSANDRO (nel colmo del terrore)

La minaccia stessa

Del santo Libro usci dalla tua bocca!

Io tremo... Iddio ti manda, e questa fronte,

Superba nel cospetto di re Carlo

Vittorioso, umilio nella polve

A' piedi tuoi, misera donna.

(cade in ginocchio innanzi a Vannozza)

#### VANNOZZA

Innanzi

A Dio ti prostra.

#### ALESSANDRO

È vero: operatore

Io fui d'iniquità; sprezzai le vie

Della giustizia, ed ebbro degl'incensi

Divini che mi prodiga la terra,

Dissi beffardo nel mio core: « Dove

È un altro Dio? » Me misero! La tua

Immortale potenza s'è aggravata Sul morituro, e piena d'amarezza Geme l'anima mia. Signor, desisti, Ed agli orecchi tuoi salga il mio grido!

## VANNOZZA

Tu pria desisti dai malvagi fatti, E poi t'udrà il Signore.

## ALESSANDRO (alzandosi)

Alle sue leggi
Vo' d'ora innanzi l'opra mia conforme.
Quante son donne per beltà famose
E per istoria d'intrigati amori
Io caccerò dal Vaticano, e intento
Al sacro ministerio, non l'offenda
Vicina cura della mia famiglia:
Donna Sancia e il marito avranno stanza
Nel loro principato di Squillace,
E Lucrezia ed Alfonso d'Aragona
Nella Corte di Napoli.

#### VANNOZZA

Non basta.

Non basta ciò? Prometto di spogliarmi Degli averi mal tolti.

#### VANNOZZA

Non potrai Restituire le mal tolte vite.

#### ALESSANDRO

Mi cingero d'orribile cilizio, Ed in ogni ora sollevando preci Per le vittime mie, daro perdono Agli uccisori di mio figlio!

## VANNOZZA

E questo

Neppure basta.

## ALESSANDRO

Ahime! non mi rimane Dunque salvezza?

#### VANNOZZA

Una soltanto: quella

Insegnata da lui, che inesorato Sclamò: « Se l'occhio tuo ti scandalizza, E tu svelli quell'occhio ».

## ALESSANDRO

Ed io?

#### VANNOZZA

Tu devi

Gittare via da te ciò che rattrista I credenti ed è scandalo del mondo: Il tuo pontificato.

## ALESSANDRO

E che proponi?

#### VANNOZZA

Non lo comprasti? È il tuo maggior delitto.

#### ALESSANDRO

Propagò la calunnia il mio nemico Giuliano della Rovere.

## VANNOZZA

Giustizia

Di Dio non teme scuse.

Profetessa

Tremenda, al mio dolor tu aggiungi novi Tormenti, e mi disperi!

VANNOZZA

No! ti salvo!

ALESSANDRO

Tu mi disperi!

#### VANNOZZA

Vuoi che ti sorrida
Luce divina, la speranza? Fuggi,
E nella fuga non rivolger gli occhi
Alla grandezza che abbandoni. In erme
Lontane solitudini t'è dato
Soltanto aver la pace ed il perdono
Del cielo. E a quel perdono io pur sospiro,
Io, rea della beltà che fu principio
Della grande sventura.

(con dolcezza)

Odi, Rodrigo:

Se in quest'ora evocar non è delitto Gl'infelici ricordi dell'amore, Per quelli ti scongiuro, e per l'angoscia Presente, deh! non chiudere l'orecchio Al mio consiglio. Fuggi! Non dovremo Incontrarci mai più sopra la terra, Ma dopo l'espiate colpe e i lunghi Patimenti, Rodrigo, io n'ò la fede, S'abbracceranno in Dio santificate L'anime nostre!

## ALESSANDRO

Oh! non t'avessi mai

Abbandonata.

VANNOZZA

Ed ora che risolvi?

ALESSANDRO

Ti scosta... Il Valentino!

VANNOZZA (gittando un grido)

Il fratricida!

## SCENA V.

I precedenti personaggi e il Valentino.

## ALESSANDRO

## Il fratricida!

(poi, correndo verso il Valentino che occupa la porta silenzioso)

È vero? Non udivi

L'accusa di tua madre? Che rispondi? Ahi! su me volgi torbidi gli sguardi E non fai motto... Fratricida! È troppa Ambascia!

(volgendosi a Vannozza)

Ogni legame che m'univa Alla terra è spezzato, ma l'iniquo Frutto del sangue non avrai: con questo Pontificato che da me respingo Ogni speranza tua disperdo, e solo Il delitto ti resta. Or tu mi guida, O santa donna, lunge dall'infauste Mura del Vaticano.

IL VALENTINO (al Pontefice)

Che mai tenti?

## ALESSANDRO

Roma maravigliando oda la grande Novella: Io fui Papa Alessandro Sesto.

IL VALENTINO

Tu vaneggi.

## ALESSANDRO

Rinunzio alle mendaci Pompe, alla mia famiglia, al mondo!

#### IL VALENTINO

Èmio

Il Vaticano, mie son le milizie: Non uscirai di questo loco.

## VANNOZZA (al Valentino)

Ed osi?

IL VALENTINO (a Vannozza)

Madre, rispettar debbo il tuo dolore, Ma rispetti il Pontefice se stesso.

VANNOZZA (ad Alessandro)

No, non udirlo!

IL VALENTINO (ad Alessandro)

E udirmi è forza. (sommessamente)

Un solo

Abdicava de' tuoi predecessori: Quel vile meritò l'ira di Dante, Tu avresti il riso dell'Italia.

ALESSANDRO (cadendo estenuato sulla sua sedia)

In quale

Miseria caddi!

IL VALENTINO

Sorgi: è l'età questa Che produce i tiranni di Romagna E me, Cesare Borgia. Io la sventura Sarò di que' tiranni e la tua spada, E mi giudichi il tempo.

VANNOZZA (al Valentino)

Giudicato

T'à Dio.

ALESSANDRO (tentando di alzarsi)

Lasciami! Io voglio...

IL VALENTINO (implacato e terribile)

Nulla puoi,

Io tutto.

(pausa)

Gli Oratori di Ferrara E di Venezia aspettano l'onore D'essere ammessi al tuo cospetto: il volto Alla calma componi, e accogli intanto L'omaggio dell'artista fiorentino...

(andando alla porta)

Entrate, Bonarroti: vi concede Udienza il Pontefice.

## SCENA VI.

I precedenti personaggi e Michelangelo Bonarroti.

MICHELANGELO

Mi prostro E bacio i santi piedi.

IL VALENTINO

Di voi narra

Meraviglie la fama.

MICHELANGELO

È l'età poca,

Grande l'audacia.

IL VALENTINO

E l'arte.

## ALESSANDRO (a Michelangelo)

All'arte vostra

Avrei chiesto nei di della fortuna Quella beltà che palpita nei marmi Della gioconda Grecia: or da voi chieggo Un'opra dolorosa che s'elevi, Ara d'espiazione, in mezzo al tempio Maggior di Roma, e sia conforto a quelli Che piangono. Scolpite la deserta Vergine sull'esangue Redentore.

## MICHELANGELO

E l'ingegno m'aiuti, come spera Vostra Beatitudine!

VANNOZZA (presentandosi al Bonarroti)

Vuoi gloria
Di pietà? Studia il mio volto, da queste
Livide guancie ch'à solcato il pianto
Indovina lo spasimo ch'è dentro
Il mio core, e se puoi, fa che ne bruci
Il simulacro della pia che vide
L'infamia del Calvario. Io pure stetti
Agonizzando accanto alla mia croce,
Io pur, misera madre, ed una stessa

Onnipotenza di dolore agguaglia Alla madre di Dio quella dell'uomo! (scoppia in un lungo gemito e vacilla)

MICHELANGELO

Ella manca...

ALESSANDRO

Al soccorso!

IL VALENTINO (fra sè)

Fu delitto, Ma necessario. Ed or Cesare, o nulla!

FINE DEL QUINTO ATTO



# EPILO,GO

(18 Agosto 1503) .

Nel Vaticano. Una sala — Alla destra porta che dà l'adito ad'un'altra sala preparata per un solenne banchetto — A sinistra gli appartamenti del Pontefice — In fondo grandi aperture che lasciano vedere il giardino.

## SCENA I.

Il Burcardo, Don Michele.

DON MICHELE (uscendo dalla sala del banchetto)
Giungono gl'invitati. Al vostro loco,

## Burcardo!

(avvicinandosi a lui)

Non è verò P E gaia cesa Un banchetto! L'urtarsi dei bicchieri M'accarezza gli orecchi.

#### BURCARDO

Più dell'urto

Delle spade?

## DON MICHELE

Vi vien forse la voglia
Di burlarvi di me, cerimoniere
Maggiore di palazzo? E voi che alletta
Più? la cura solenne d'un banchetto,
O d'un Pontificale? Si comprende:
Dopo le perigliose opre e le notti
Duramente vegliate, dopo tanta
Polvere di battaglie, anche l'eroe
Ama sdraiarsi all'ombra de' suoi lauri
E, stringendo il bicchiere, mandar gl'inni
Alla vittoria. Ed oggi cardinali
Di santa Chiesa e baroni romani
Daranno, banchettando, allegri onori
Al nostro eccellentissimo padrone
E invitto Duca di Romagna.

## BURCARDO

Primo

De' servi suoi mi vanto.

DON MICHELE

E ciò mi prova

La virtù vostra.

(battendogli sulla spalla e sorridendo)

Pagherei sapervi

Fra i nemici del Duca.

BURCARDO

Che vi salta

In mente, capitano?

DON MICHELE

Un pensieraccio
Bizzarro. Eh! via, non vi scolori il volto
La subita paura. Qua la mano,
Cerimoniere, e senza cerimonie;
Amo i furbi, e la vostra studiata
Maestà mi nasconde un furbo.

BURCARDO (guardando a sinistra)

Viene

Il Pontefice.

DON MICHELE (uscendo per la parte del giardino)

L'uomo dell'Alsazia
M'è sospetto.

BURCARDO (seguendo con gli occhi Don Michele)

Rifiuto della Spagna,

Tu pure nel mio libro ài la tua nota.

## SCENA II.

Il Burcardo, Alessandro VI, il Farnese.

ALESSANDRO (dalla sinistra, a braccio del Cardinale; è invecchiato e cammina a stento)

Ch'io segga qui.

(siede)

Grazie, mio buon Farnese. È la vecchiezza dura a sopportarsi!

## ALESSANDRO FARNESE

L'astro dei Borgia ascende i firmamenti Vittorïoso. Ciò doni conforto A vostra Santità.

Pur troppo i vecchi, Queruli sempre nè contenti mai, Apportano fastidio. Cardinale, Nella vicina sala troverete Il Carafa, l'Orsini, ed Adriano Vescovo di Corneto: è compagnia Più conforme alla vostra giovinezza.

## ALESSANDRO FARNESE

Augùri di molt'anni glorïosi Al Pontefice!

ALESSANDRO

Iddio v'assista.

(Il Farnese entra a destra)

## SCENA III.

ALESSANDRO VI, il BURCARDO.

ALESSANDRO (con premura)

Ebbene,

Cerimoniere?

BURCARDO

Come m'imponeva La vostra Santità, vidi madonna Vannozza.

ALESSANDRO

La vedeste?

## BURCARDO

Solitari

Giorni ella mena dentro la sua casa, Quasi in un chiostro, ed è chiamata santa Da quelli del rione.

ALESSANDRO

Le porgeste

La lettera?

BURCARDO

La porsi: avidamente

La lesse...

ALESSANDRO

E che rispose?

BURCARDO

Ch'ella avrebbe

Obbedito a si vivo desiderio Di vostra Santità.

ALESSANDRO

Potrò parlarle

Dunque?

## BURCARDO

Oggi stesso.

## ALESSANDRO

Oggi!

## BURCARDO

Don Rodrigo Borgia, vostro nepote, avrà la cura Di condurla al palazzo.

## ALESSANDRO

E ciò sta bene; Sono pago di voi. Che giorno è questo?

BURCARDO

Il dieciotto d'agosto.

## ALESSANDRO

Io'vo' che sia Dolce per voi rammemorarlo.

BURCARDO

Il mio

Premio è la vostra grazia.

E l'oratore

Degli Estensi?

BURCARDO (porgendo una lettera)

Lasciava umili omaggi E questo foglio.

ALESSANDRO (dopo aver letto)

Scrive la diletta Nostra figlia e duchessa di Ferrara... Ella divenne orgoglio del marito E de'soggetti, ed inno dei poeti!

(restituisce la lettera)

Detteremo domani la risposta. Frattanto voi potrete comparire In mezzo agl'invitati: accorrerete Al nostro cenno.

(Burcardo esce)

## SCENA IV.

ALESSANDRO, poi Don Michele.

## ALESSANDRO (commosso)

Io la vedrò! Vannozza!

Passarono sett'anni... Ella per certo,

Povera donna, in ogni di rivolse

Per me preghiere al cielo... ed io...

(vedendo Don Michele che entra dal fondo)

Che chiedi?

DON MICHELE (annunziando)
Il Duca di Romagna.
(esce)

## SCENA V.

ALESSANDRO, il VALENTINO.

ALESSANDRO (volgendosi ai passi del figlio)

Sei tu, trionfatore?
Papa Alessandro Sesto ti ringrazia:
Oggi per te lo Stato della Chiesa
Più non teme nemici.

## IL VALENTINO

Son diversa Cosa la Chiesa e i Borgia, ed o combatto Per i Borgia.



E di ciò ti rende grazie Il padre.

#### IL VALENTINO

Ma non basta una vittoria: Convien perseverare e non mostrarsi Ingrato alla fortuna. Poderoso Nel patrimonio stesso di San Pietro Già s'accampa l'esercito francese...

#### ALESSANDRO

Nostro buon alleato è il re Luigi.

## IL VALENTINO

Ma un alleato troppo forte, e incontro A lui move da Napoli Consalvo Con le genti spagnole. In mezzo ai due Ostinati nemici duellanti Pel conquisto del regno, io resto solo: M'odiano i Veneziani e i Fiorentini, E gli Stati minori, raggirati Dai lor consigli, tramano a mio danno. Finora il re Luigi mi protesse,

E la felice impresa di Romagna Crebbe fama al mio nome. Ma se Francia Nella lotta soccombe? Andrei pur io Con lei travolto nella gran ruina.

#### ALESSANDRO

E se la Francia vince?

## IL VALENTINO

È l'alleato

Forte che vince. Papa, ti ricorda La favola d'Esopo.

(dopo un momento di silenzio)

In mio soccorso
T'invoco! Vuoi che non si sciolga in vano
Sogno la mia speranza di grandezza?
Trova l'oro; dall'oro uomini buoni,
Buone armi, e miglior fede; poscia devi
Aver securo il tuo dominio in Roma.

## ALESSANDRO

Io l'ò.

#### IL VALENTINO

Non l'ài. Si fanno le congiure

Nelle case di tutti gli oratori, E baroni romani e cardinali Move in odio dei Borgia l'implacato Giuliano della Rovere.

(pausa)

Vuoi prova

Di quanto dico?

(accennando la sala a destra)

Assisi a quel banchetto, Numerare potremo una gran parte Di que' nostri nemici.

#### ALESSANDRO

E tu comincia

A numerarli.

IL VALENTINO

I cardinali Orsini E Carafa, Adriano cardinale Vescovo di Corneto...

## ALESSANDRO

Per la sua

Do la mia fede.

## IL VALENTINO

Ed è reo più di tutti:

È troppo ricco.

(pausa)

E son la sorridenti
E ignari della sorte che lor pende
Terribile sul capo, perch'io soglio
Prima togliere l'armi a' miei nemici,
E l'intelletto poi. Mi sta dinanzi
Vitellozzo Vitelli, il masnadiero
Che non seppe far altro che tradirmi
E guastare paesi; eppure cadde
Insieme alla sua dieta di falliti
Nella rete che tesi a Senigallia;
Mori serenamente alcun di loro,
Egli da vile, ed implorò piangendo
Indulgenza plenaria: la concessi
Nel tuo nome.

(accennando la sala a destra)

Pontefice, qui sei Presente: leva la tua mano, e assolvi I novi morituri.

ALESSANDRO

I morituri!

## IL VALENTINO

Ed an pochi momenti.

## ALESSANDRO

Usa clemenza,

Figlio mio!

IL VALENTINO

Papa Borgia, la tua lingua Dice stoltezze. Uccidere bisogna Per non essere uccisi.

## ALESSANDRO

E sempre sangue!

IL VALENTINO

Necessità ci spinge.

ALESSANDRO

E il modo?

IL VALENTINO

L'arme

Del banchetto è il veleno.

E chi apprestarlo

Dovrà?

IL VALENTINO

Tu stesso.

ALESSANDRO

Io!

IL VALENTINO

Tu!

ALESSANDRO

Scegli ùna mano

Più adatta.

IL VALENTINO

La tua scelsi.

ALESSANDRO

No! non posso!

IL VALENTINO

Non puoi?

Perchè celarlo? Da gran tempo Strani terrori m'agitano il sonno...

## IL VALENTINO

Terrori di fanciullo!

## ALESSANDRO

No, terrori D'un vecchio che lasciava tante colpe Dietro i suoi passi! Figlio, mi risparmia Quest'ultima.

IL VALENTINO

Insensato!

## ALESSANDRO

T'amai tanto!

Alle tue grandi mire ambiziose
Fu l'opra mia fedele come quella
D'un servo, e calpestando la natura
T'ò perfin perdonato un fratricidio!
Se tu la credi tale, mi perdona
Un'ora di viltà.

#### IL VALENTINO

Tu, resistendo, Inutil rendi adesso ed odïoso Quel fratricidio.

## ALESSANDRO

Figlio, ò settant'anni! Abbi pietà! dinanzi agli occhi miei La notte dell'abisso si spalanca: In fondo sta la tomba, e dopo quella Il giudizio di Dio.

## IL VALENTINO .

Più garrir teco Non voglio. Gitta l'armi che t'offerse Amica la fortuna, unica Dea Per gli audaci: raccoglierle sapranno Gli avversari più accorti.

#### ALESSANDRO

Ne minaccia

Dunque periglio?

## IL VALENTINO

Estremo. Già tel dissi:

Non è securo il tuo dominio in Roma Se prevenir non sai ferocemente Le nemiche congiure. La mia gloria È la scintilla che ne' cori accese Inestinguibil odio. Da que' volti Ad odïare impara: ànno sui labbri Liete parole per la mia fortuna, Ma la perfidia loro intanto palpa Il nascosto pugnale. Sei tu Borgia? Risvegliati: così perseverati Proponimenti, tante mie battaglie, Tante angosce e, se vuoi, tanti delitti Non infecondi una pietà, che invano Dimanderai nei di della sventura Agl'insolenti vincitori. Tutto Oseranno: cacciata dalla terra. Andrà come colpita d'anatema La memoria dei Borgia, e sull'eccidio Di nostra casa menerà trionfo Giuliano della Rovere.

ALESSANDRO (sorgendo impetuoso)

No! mai!

IL VALENTINO (con maggiore forza)

Giuliano della Rovere!

Ti giuro

Ch'ei non trionferà!

IL VALENTINO (abbracciando il Pontefice)

Ti riconosco

Finalmente, o mio padre!

#### ALESSANDRO

Vieni.

IL VALENTINO (avviandosi col Papa verso la sala)

Bada:

Alla tua destra ài l'anfora del vino Avvelenato, e beva la sua morte Primo l'Orsini. Olà!...

(al Burcardo che comparisce)

Cerimoniere,

Annunziate il Pontefice.

(quindi a Don Michele)

Tu resta

Qui. M'ài compreso?

(Alessandro e il Valentino entrano nella sala del banchetto)

## SCENA VI.

Don Michele, poi Vannozza.

DON MICHELE (passeggia per la sala e sorride, poi si ferma ad osservare fra i drappi della porta)

Levano festose

Grida. La morte almeno là si mostra Come una bella donna ai convitati; Aveva a Senigallia un'altra faccia. Non mi torrò di mente Vitellozzo: Cavalcando venia sul suo muletto E s'avvolgeva in una certa cappa Foderata di verde... E non voleva Morire...

(tornando ad osservare presso la porta)

Intorno al desco ecco i coppieri
Affaccendati nel colmar le tazze...

## VANNOZZA (entra dalla sinistra)

Come tremo! Mai più dovea riporre Il piede in questo loco... Ahi! mi ricorda Tutta la storia delle mie sventure!

(pausa)

E Borgia ancor qui regna... Oh! s'io potessi...

DON MICHELE (volgendosi)

Chi parla?

VANNOZZA (fissando spaventata Don Michele e retrocedendo)

O me perduta! O me perduta!

Io venni nell'asilo del demonio!

DON MICHELE (avanzandosi verso Vannozza)
Che dici tu?

#### VANNOZZA

Va via! Non mi toccare, O spettro della notte spaventosa Che tolse alla mia vita ogni speranza!

DON MICHELE (ritornando alla sua porta) È una pazza. VANNOZZA (tremando per lo spavento e chiudendo con le mani gli occhi)

Discaccia, o Vergin santa, La brutta visione!

### DON MICHELE

Ecco solenne
Il Pontefice sorge... Per l'inferno!
Egli beve il veleno...

(entra precipitoso nella sala)

## SCENA VII.

#### VANNOZZA.

Chi mandava

Quell'urlo disperato?

(apre gli occhi e guarda intorno come smemorata)

Sono sola!

Che avvenne? Non ardisco d'innoltrarmi...

(s'innoltra lentamente verso la sala del banchetto e si ferma)

Che fulgore laggiù! Quale tumulto! Recano sulle braccia un seggio d'oro, E su quello il Pontefice!

(corre in fondo alla scena)

# SCENA VIII.

Cardinali, Baroni romani, Servi del banchetto, Guardie di palazzo ingombrano la scena; il Burcardo ed il Valentino portano il Pontefice sulla sua sedia e la depongono nel mezzo della sala.

#### VOCI CONFUSE

Sventura!

Sventura!

IL VALENTINO (dopo aver inutilmente scosso il Pontefice)
È morto!

ALTRE VOCI

Morto!

(grida, tumulto)

### UN CARDINALE

E avvelenato!

ALTRO CARDINALE

E quel veleno era per noi!

IL VALENTINO (a Don Michele)

Tu meco

Al Castello Sant'Angelo.

VOCI CONFUSE

Fuggiamo!

(tutti fuggono, grida in lontananza, a poco a poco silenzio)

### SCENA ULTIMA.

Il Papa Alessandro morto in mezzo alla scena. Vannozza s'avvicina convulsa a lui, lo contempla, leva le mani al cielo, ed esclama:

Stai dinanzi al giudizio dell'Eterno, O anima immortale! Io piango... e prego! (cade in ginocchio presso il cadavere del Pontefice)

FINE DELL'EPILOGO

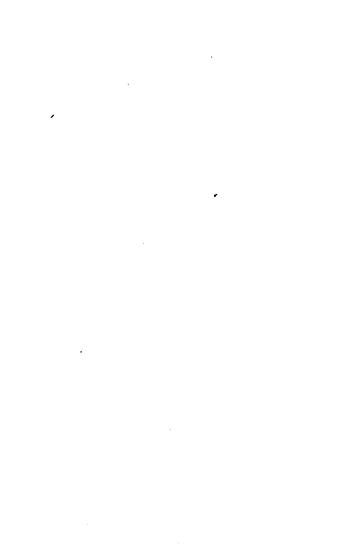

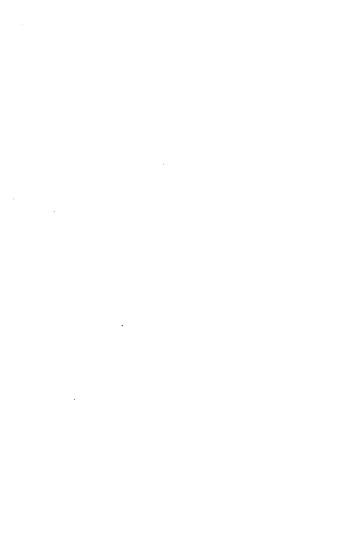

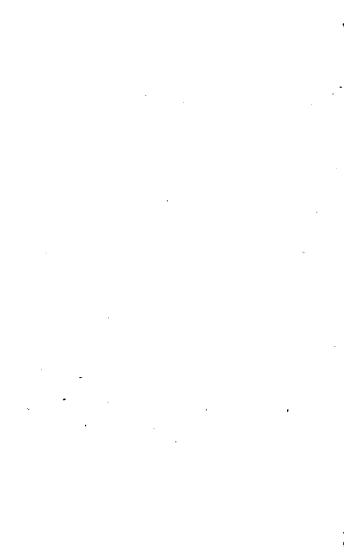



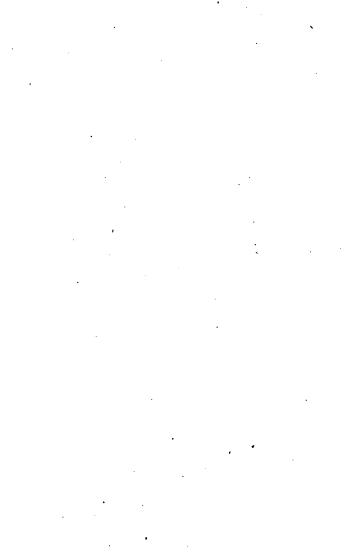



THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY



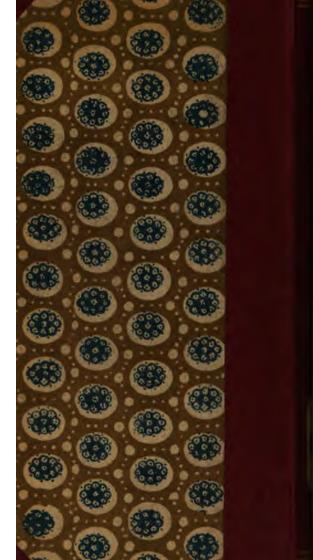